

► El Presidente Gabriel Boric junto al arzobispo Fernando Chomali, quien también condenó la "corrupción".

### **8 POLÍTICA**

Elecciones internas en la UDI: la batalla por el control del partido que se avecina



Estrenos, clásicos y joyas: 10 películas y series para este fin de semana XXL

CULTO

21-22

# **IILATERCERA**

Jueves 19 de septiembre de 2024

Papel
Digital
CIERRE
21.00
hrs.

### **10 NACIONAL**

Minsal: principales causas de muerte en Chile son las patologías cardiovasculares, respiratorias y el cáncer



### 14-15 MUNDO

Líbano: explosión de beepers amenaza con agudizar el conflicto en Medio Oriente 2-3 PULSO

# Banco Central de EE.UU. inicia nuevo ciclo con agresivo recorte de tasas

► Reserva Federal bajó los tipos de interés a un rango de 4,75%-5%, lo que daría más espacio al BC chileno para seguir bajando su tasa.

### 4 PULSO

Isapres vuelven a reducir su planta de trabajadores casi un 5% durante el primer semestre

### 18-19 QUÉ PASA

Las oportunidades de personas discapacitadas para realizar estudios superiores



Viaja de norte a sur con este beneficio



pagando con tus Tarjetas de Crédito del Chile a través de la App



1 carga durante la promoción. 70 lts. por carga



BANCOCHILE.CL

Banco de Chile

Vălido del 12 al 22 de septiembre de 2024. Para clientes de Tarjetas de Crédito Banco de Chile (incluye Banco Edwards). \$100 de dto. por litro de combustible (93, 95, V-Power y Diesel) se entregarán directamente en la App Micopiloto al momento de pagar. Válido en estaciones adheridas. La entrega de beneficios no bancarios relacionados con esta promoción es de responsabilidad de Enex, no cabiéndole a Banco de Chile responsabilidad alguna de ello ni en la ulterior atención que ello demande. Cualquier aspecto bancario relacionado con esta promoción es de responsabilidad de Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.enex.cl/promociones.

# Opinión Edición papel digital

### ¿Una nueva crisis de confianza institucional?

### Rafael Sousa

Socio de ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP



a desconfianza parece ser un rasgo propio del carácter chileno en la relación con instituciones o personas ajenas a nuestro círculo íntimo. Crónicas de autores como Benjamín Subercaseaux y Edwards Bello durante la primera mitad del siglo pasado, y diferentes encuestas en los últimos 35 años, dan cuenta de esto. Pero esta inclinación idiosincrática encuentra, cada cierto tiempo, alguna situación que refuerza sus fundamentos. El caso Audio es esa situación.

La variedad de actores e instituciones que deberán responder jurídica, política o comunicacionalmente a las más diversas imputaciones, nos tendrá por un largo tiempo revisando propuestas de reformas más o menos estructurales en el ámbito político, jurídico, de mercado y de los nexos que los unen. Estas empezarán a tener lugar en la medida en que vaya decantando el ánimo sacrificial propio de cualquier crisis de esta magnitud en su etapa inicial.

Todo esto tendrá un hilo común: la desconfianza pública hacia las instituciones. Probablemente tendrá el carácter de una crisis generalizada, como sucedió a mediados de la década pasada con el financiamiento de la política. En el contexto actual, la más afectada es el Poder Judicial, pero lo esperable es que la desconfianza crezca en alcance e intensidad hacia otras instituciones; no solo porque muchas están expuestas a ser involucradas en este caso, sino porque cuando la desconfianza es estructural -como en Chile-, los pecados de una institución se transforman en la sospecha hacia las demás.

El debate sobre esta materia muchas veces se ha reducido a que la confianza es buena y la desconfianza mala. La realidad es distinta y más compleja. La confianza y la desconfianza no son extremos del mismo continuo, ambas pueden existir simultáneamente, ambivalentemente (Bies, 2014). La confianza, en ausencia de desconfianza, es el sueño del autoritario; es lo que reclaman este tipo de líderes para eliminar, por ejemplo, la separación de poderes del Estado. Por eso, la pregunta esencial no es cómo lograr que las personas confíen más en las instituciones, sino cómo estas atienden la desconfianza pública.

La ambivalencia entre confianza y desconfianza de la que son objeto las instituciones es donde radica su capacidad de sobrevivencia. Estas pueden convivir con cuotas altas de desconfianza -como lo hacen en Chile y probablemente lo harán en mayor medida durante los próximos años-, siempre que logren darle cauce institucional a través de procesos de reforma, de ajuste a los tiempos, sin los cuales la desconfianza deviene en deslegitimación. Este es un estado completamente distinto, en el que las personas se abren a alternativas radicales, muchas veces peores que lo que se quiere remediar, como acaba de suceder con la reforma judicial en México, que incluye la elección popular de jueces. Nuestras instituciones han mostrado una sorprendente resiliencia en el marco de los agitados últimos cinco años; varias volverán a ser puestas a prueba.

### Mansuy, Matthei y la imposibilidad del "mattheísmo"

### Cristóbal Osorio

Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile

n una entrevista reciente, Daniel Mansuy hizo un cáustico diagnóstico respecto de su sector: la derecha. Dice, en síntesis, que no tienen proyecto para el país ni están construyendo un liderazgo coreográfico en torno a Evelyn Matthei, confiando en demasía en el calamitoso estado de la izquierda, como para ganar la presidencial.

En una no tan velada crítica, Mansuy siente además que Matthei no está cumpliendo con el rol que se espera, como líder y articuladora del sector -y no solo puntera de las encuestas, refugiada en Providencia-, por lo que estaría perdiendo un valioso tiempo para construir un "mattheísmo" con el cual gobernar. Algo así como Sebastián Piñera, quien construyó su propio "piñerismo" transversal a todos los partidos de Chile Vamos bajo el paraguas de ideas liberales. Ese vacío reflejaría entonces una falta de hambre de poder.

Me parece que Mansuy acierta en el primer punto, pero equivoca el segundo.

Es cierto que la derecha -al igual que la izquierda- está en un marasmo doctrinario, intelectual y programático, propio de la crisis de la política como actividad. Es cierto también que el sector está confiado en que hay una carrera ganada, lo que provoca que Matthei no arriesgue, en el entendido de que los dos años que estará en carrera es uno de sus principales riesgos, en especial en estos tiempos turbulentos en los cuales pueden pasar "cualquier cosa".

Pero, me temo, sería un error que Matthei se dedique a jugar a la política partidista. Y un error agravado si es que solo tiene como opción hacer de aprendiz de brujo respecto de la pedagogía política que dejó Piñera, tratando de construir su propia plataforma.

Primero, hay que asumir que la política como oficio hoy es una actividad no bien recibida por la ciudadanía, y quien se acerca mucho a ella pierde popularidad, pues se ve enredado en intereses y egos. De tal modo que pedirle a la candidata que se arremangue la blusa y se fotografíe con los grandes antagonistas de la ciudadanía, es algo suicida.

El otro gran riesgo de esta candidatura es el endémico canibalismo de su sector, por lo que dar juego a quienes quieren meterla en la olla es un gran despropósito. Además, si lograse salir con vida de ese tránsito, tampoco puede esperar lealtad en La Moneda, pues ni el poderoso Piñera pudo cuadrar a su sector en algunos momentos críticos.

Ella ha dicho que si al sector le va mal en las municipales, como puede pasar, no implica necesariamente menoscabar su opción presidencial, pues su apuesta fue desde el principio desacoplar ambas elecciones. A juzgar por las encuestas, ha estado acertada en esto.

Además, Matthei no es Piñera, ni corren los vientos de su tiempo. Finalmente, ¿tiene hambre de poder Matthei? Me parece que sí, porque finalmente la derecha obedece mucho menos a ideas que a intereses, y en eso no se pierde. El contenido es solo una mezcla de oportunidad y mercadotecnia.

### 🔟 latercera.com

Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE **AÑO 72** 

### **SU OPINIÓN IMPORTA**

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres con espacios a:

Email: correo@la tercera.com Avenida Apoquindo 4660, Santiago. La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

### **ESPACIO** ABIERTO

### Hechos, no palabras

**Gabriela Clivio** Economista y académica



ucho se habla de la necesidad y la voluntad de volver a crecer a las tasas históricas, cuando el país fue reconocido en el mundo por el éxito en la reducción de la pobreza. Mucho se sabe también -hace rato- que la mejor forma de aumentar la recaudación es a través de un mayor crecimiento económico. Y luego del último IPoM, mucho se ha mencionado que el crecimiento de la economía chilena de largo plazo de 1,8% no es suficiente para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Sin embargo, "a la hora de los 'quiubos'", los hechos parecen

mostrar que el crecimiento económico está lejos de ser una prioridad (lastimosamente).

De acuerdo al reciente "Índice de Calidad Institucional" de la Red Liberal de América Latina, Chile se encuentra ahora en su peor posición histórica: se ubica en el lugar 34 de 198 economías. Por primera vez, el país ya no es líder regional. Al deterioro en la calidad institucional se suman en el último tiempo el estallido social, dos intentos de reforma constitucional, mismo número de reformas tributaria y al sistema de pensiones, un aumento de la delincuencia y una complejización de la "permisología"; cóctel que no ha hecho más que transformar al país en un destino menos atractivo para las inversiones y un lugar menos interesante para hacer negocios.

Ahora le llegó el turno a Google, que ad portas de las Fiestas Patrias anunció que desiste de su proyecto de data center por US\$ 200 millones en la localidad de Cerrillos. La declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto original, de 2019, había obtenido una calificación favorable en 2020. Sin embargo, cuatro años después, el Segundo Tribunal Ambiental cuestionó el uso de agua en procesos del centro de datos y ordenó retrotraer la aprobación de la resolución de calificación ambiental (RCA) hasta la etapa previa. Simultáneamente, hace apenas unas semanas, la misma empresa anunciaba una inversión por US\$ 850 millones (cuatro veces más que para el proyecto antes mencionado) para la construcción de un nuevo data center en Uruguay, un país cuya población es de apenas 3 millones de habitantes. Parece evidente que las inversiones se mueven de manera bastante más ágil que la velocidad a la cual avanza el otorgamiento de los permisos en Chile.

Estamos claros que el país necesita crecer, y que la economía chilena lleva una década perdida en materia de crecimiento económico. Sin embargo, no somos capaces de acelerar los tiempos de otorgamiento de los permisos ambientales o sectoriales para que la inversión se materialice. En este escenario, es muy poco probable que logremos atraer inversión extranjera, más aún si consideramos que nuestras tasas de impuesto corporativo no son competitivas en la actualidad. Crear oportunidades a través de habilidades digitales, expandir la infraestructura para impulsar el desarrollo económico y respaldar un futuro más sostenible, debieran figurar dentro de las prioridades del país en materia económica no solamente en palabras, sino en los hechos.

### LATERCERA

Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Eugenio Chahuan Zedan

# El urgente desafío de mejorar la asistencia escolar

Pese a los avances, debe ser motivo de especial preocupación que la inasistencia aún se ubique por debajo del período previo a la convulsión social de 2019, en especial en el nivel de educación preescolar.

ras la publicación de las bases de datos por parte del Ministerio de Educación, ha sido posible analizar los niveles de asistencia escolar durante el primer semestre del presente año. En principio, estos muestran una recuperación valiosa, aunque aún modesta, siguiendo con la tendencia observada durante el año previo. En cuanto a la asistencia promedio, esta se ubicó en 87,6%, un punto y medio por sobre el año anterior, pero 3,2 puntos por debajo del primer semestre de 2018. Así también se observa una caída en la inasistencia grave, esto es, en el porcentaje de estudiantes que faltaron más del 15% del tiempo de clases durante el semestre. Estos superaron los 837 mil, 160 mil menos que el año anterior, pero un 60% más que en 2018.

La sensación que dejan estas cifras es que los avances registrados son aún insuficientes. Por un lado, porque siguen ubicando al país por debajo del período prepandemia y preconvulsión social de 2019, en especial en el nivel de educación preescolar. Y, por el otro, porque al examinar la serie en el tiempo, no se verifica un salto abrupto que pueda atribuirse a alguna política pública que esté impactando, sino más bien lo que se ve es una evolución gradual, en la que podría definirse como una recuperación vegetativa. Si consideramos el enorme problema social que implica la inasistencia y la deserción escolar, no podemos conformarnos con estos avances, de modo que urgen mayores esfuerzos. El daño que se está produciendo en esos menores que no logran continuidad en su asistencia, no solo debido a lo más evidente – menores aprendizajes y falta de sociabilización–, sino por la amenaza de ser cooptados por la delincuencia o el consumo de drogas, debiera motivar a llevar adelante medidas mucho más drásticas que permitan revertir cuanto antes las cifras.

En esa línea, se echa de menos información respecto al plan de recuperación llevado a cabo por el Ministerio de Educación, que tiene precisamente dentro de sus ejes la

recuperación de la asistencia y la desvinculación escolar. ¿Existen evaluaciones de cómo este está impactando en la asistencia? De haberlas, sería importante que se dieran a conocer y, de este modo, quedaran al escrutinio público y permitieran motivar y orientar medidas más efectivas. Así también, como una forma de hacer seguimiento a este tema, sería valioso que la publicación de las estadísticas oficiales de asistencia no tuviese tanto rezago. Por ejemplo, las cifras de junio recién se publicaron a finales de agosto, dos meses que no parecen tener justificación.

En suma, la asistencia reporta avances, lo que es positivo, pero estos aún son insuficientes. Urge dar mayor énfasis a esta materia; de lo contrario, los daños futuros serán invaluables. La priorización por parte del gobierno de iniciativas como la reformulación y condonación del CAE no pueden llevar a perder de vista estas otras urgencias que tienen un alcance mucho más relevante para el país.

### **CARTAS**

### EL AMOR A LA PATRIA, ATRIBUTO COMPARTIDO

SEÑOR DIRECTOR:

Como todos los años desde hace más de dos siglos, los ciudadanos de este hermoso país llamado Chile celebramos nuestra independencia nacional, de la mano de nuestras más profundas tradiciones, que dan vida a una cultura única e irrepetible.

Nos inspira el amor a la Patria, la que no es otra cosa que el sustrato sobre el cual damos vida al Estado Nación, ya que ella es superior y anterior a toda forma de organización humana.

Cada chileno en septiembre siente de una u otra forma, como lo hace la primavera, renacer en su espíritu ese sentimiento patriótico que en ocasiones dormido vuelve a estar presente, y no solo en las celebraciones que nos son propias, sino además cuando la Patria está amenazada.

Solo un día después de su cumpleaños celebramos a lo largo de Chile las glorias de su Ejército, que habiendo nacido junto a ella, recibe simbólicamente su gratitud por servirla, protegerla y proyectarla.

Sus integrantes, imbuidos del más puro fervor patriótico nacido en la consigna pronunciada al ingresar a sus filas ("Servir fielmente a mi Patria (...) hasta rendir la vida si fuese necesario"), reciben el aplauso agradecido de la ciudadanía que concurre alborozada a presenciar las diversas paradas militares del país; al hacerlo, recuerdan a todos aquellos que a lo largo de la historia sacrificaron su bienestar y sus vidas en beneficio de Chile.

No hay duda alguna: el amor a la Patria es un atributo compartido por todos y cada uno de los hijos de esta tierra, que en el pasado y presente la sirven desde sus propias y particulares perspectivas, como lo harán las futuras generaciones.

### Antonio Yakcich Furche

Director Museo Histórico y Militar de Chile

### EXCESO DE "PERMISOLOGÍA"

SEÑOR DIRECTOR:

Actualmente nos enfrentamos a un problema crucial para el desarrollo económico y la eficien-

cia en nuestro país: el exceso de "permisología" que enfrenta la apertura de negocios y la implementación de proyectos en Chile.

Durante años, hemos visto cómo el proceso para iniciar un negocio o avanzar en un proyecto se ve entorpecido por una excesiva burocracia y permisos. En lugar de facilitar el emprendimiento y la inversión, nos encontramos conbarreras que pueden hacer que una persona pase una década tratando de cumplir con todos los requisitos necesarios. Esta situación no solo frena el progreso, sino que también limita las oportunidades de empleo y desarrollo económico.

La "permisología" ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, pero amenudo se ha discutido en términos que no abordan el núcleo del problema: necesitamos encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, la legalidad y el avance económico. Es imperativo que brindemos mayores capacidades y facilidades a quienes desean invertir y emprender, ya que esta es la única manera de impulsar el país y acercarnos al máximo empleo posible.

### Álvaro Carter

Diputado

### MÁS COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL

SEÑOR DIRECTOR:

Seis años de vigencia lleva la Ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si bien esta normativa permitió el acceso laboral a un número importante de personas y ha instalado el tema en la agenda pública, constantemente existieron problemas de cumplimiento.

Las organizaciones de la sociedad civil asumimos el rol de acompañar y asesorar a las empresas ante las múltiples consultas surgidas.

Ahora, producto de la entrada en vigencia de la reciente Ley 21.690, vemos con preocupación nuevas modificaciones que afectan las normativas de inclusión laboral. Hemos identificado importantes vacíos en la información disponible y las respuestas de la autoridad no han sido satisfactorias. Esta situación produce gran incertidumbre ante el nuevo periodo de cumplimiento que se avecina. Nos preocupa que se repita el

escenario confuso que se produjo con la última modificación reglamentaria –a fines de 2023–, cuando las organizaciones de la sociedad civil debimos asumir el rol de explicar y aclarar a las empresas las inquietudes que manifestaban.

La experiencia nos ha demostrado que un contexto en el que persisten vacíos normativos o de información es contraproducente con el avance del cumplimiento de las metas de inclusión laboral.

Por ello, consideramos esencial contar con un ciclo de socialización de los cambios que se introducen en el nuevo cuerpo legal dirigido a toda la sociedad, y en particular a las personas con discapacidad, que permita clarificar dudas e inquietudes. Consideramos que un proceso claro y acciones bien planificadas son cruciales para promover el adecuado cumplimiento de la legislación, dando un paso importante hacia la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

### **Evelyn Contreras**

Avanza Inclusión

### Carmen Luz Montoya

Fundación Cristo Vive

### Álvaro Aguilar

Fundación Ronda

Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias

### EL ABANDONO DE VICUÑA MACKENNA

SEÑOR DIRECTOR:

Preocupación genera el abandono del tramo entre Ñuble y Departamental de la avenida Vicuña Mackenna, que afecta a Ñuñoa, Macul y San Joaquín. Esta situación, más allá de lo urbanístico, plantea una seria amenaza a la salud pública.

La falta de luminarias aumenta los riesgos de accidentes y actos delictivos, mientras que la acumulación de basura propicia la proliferación de enfermedades.

Lo más preocupante es la cantidad de personas en situación de calle que habitan en el corredor central, que sin acceso a servicios básicos, viven en condiciones insalubres y peligrosas, exponiéndose a accidentes y enfermedades. Y su precariedad no solo afecta su salud, sino también la de la comunidad.

Es urgente tomar medidas que mejoren la infraestructura y garanticen una solución integral para las personas vulnerables que habitan en esta importante arteria de la ciudad.

### Daniel Fuentealba

MBA especialización en Salud Ingeniero en Gestión de Centros de Salud

### INCERTIDUMBRE ELECTORAL Y VOLATILIDAD FINANCIERA

SEÑOR DIRECTOR:

Cada ciclo electoral genera especulaciones y expectativas sobre el comportamiento de los mercados financieros. Los inversionistas reaccionan de manera inmediata a promesas de campaña, encuestas y resultados, lo que provoca fluctuaciones en los mercados bursátiles. Sin embargo, la relación entre política y mercados vamás allá de estos movimientos cortoplacistas y está influenciada por la confianza empresarial, la estabilidad institucional y la predictibilidad del marco regulatorio.

En Chile, los gobiernos de centroizquierda han tenido mayores rendimientos a largo plazo, aunque con un aumento de la volatilidad; mientras que los de derecha presentan rendimientos moderados con volatilidad más contenida, los gobiernos de izquierda han mostrado rendimientos más bajos con mayor incertidumbre.

La confianza empresarial depende de instituciones sólidas. Los recientes casos de corrupción en el Poder Judicial han aumentado la incertidumbre, afectando las expectativas de inversión y generando mayor volatilidad en el IPSA.

Para restaurar la confianza empresarial y estabilizar los mercados, Chile necesita fortalecer sus instituciones, asegurando transparencia y rendición de cuentas. Esto garantizará que los inversionistas operen en un entorno más predecible, incluso en períodos de incertidumbre política, fomentando un crecimiento económico sostenido y, por ende, un mayor desarrollo.

### Leonardo Rivas

Académico Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile

### Joaquín Díaz

Este miércoles 18 de septiembre se realizó el tradicional Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana de Santiago, en el marco de la conmemoración de los 214 años desde la Primera Junta Nacional de Gobierno.

La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, y contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, del Poder Judicial y otras autoridades de gabinete.

"Nos hemos reunido para celebrar con una acción de gracias, lo hacemos con gran solemnidad porque la independencia que gozamos nos amerita, la misma solemnidad nos obliga como chilenos a pensar y trazar nuestro futuro y ser responsables de él", comenzó diciendo el arzobispo.

El prelado aprovechó la instancia para felicitar a los deportistas nacionales que lograron medalla en los Juegos Olímpicos de París, afirmando que "ellos nos devuelven la fe por seguir trabajando por un mundo más justo para todos".

### Seguridad y corrupción

Chomali agradeció la labor de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad y señaló que "están vigilantes para que los habitantes a lo largo del país volvamos a vivir tranquilos y dormir serenos".

"Precisamente por esta misma esperanza que nos entregan, cómo duelen los carabineros que han sido cobardemente asesinados, cómo duelen", deslizó el religioso.

También tuvo palabras para los funcionarios de Gendarmería de Chile, señalando que estos "en medio de la adversidad, pero con mucho empeño, buscan reinsertar a la vida en sociedad a quienes han delinquido", añadiendo que son "un factor fundamental en la lucha contra la delincuencia y requieren de una mayor atención por parte de la ciudadanía".

Frente a esto último, Chomali aseguró que "hoy por hoy, lo que más preocupa es la seguridad. Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona o que no lo asaltarán".

"Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso", declaró el religioso.

Ante la crisis de seguridad, Chomali aseguró que "si no hay una acción en conjunto de la sociedad, el país corre el riesgo de convertirse en rehén del crimen organizado. Pronto ya será tarde. Comenzará la ley del más fuerte y el Estado será un mero espectador".

Así, el arzobispo llamó a un gran acuerdo nacional.

"Invito y exhorto a que se piense en la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde todos quienes tenemos responsabilidades en el país, públicas y privadas, nos escuchemos y dialoguemos. La seguridad no es un tema meramente político, sino que es un tema ético, anterior a cualquier otro asunto. No puede ser una moneda de cambio para ser negociada por Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias

# Chomali llama a "gran acuerdo nacional" por la seguridad y condena "los gérmenes de corrupción" en medio del caso Audio

El arzobispo de Santiago se refirió a los temas que han marcado la agenda del país durante el último tiempo. El prelado también refrendó la postura de la Iglesia Católica en materias valóricas, como la eutanasia y el aborto.



El Presidente Gabriel Boric junto al arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

una ley u otra concesión", sentenció el arzobispo.

En su discurso, Chomali advirtió que "no hay desarrollo posible en una auténtica democracia, en un país violento y con gérmenes de corrupción". Sobre este último tema, el religioso indicó que ha sido doloroso para los chilenos "ver cómo la corrupción se ha ido enseñoreando de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables".

"El pueblo de Chile está escandalizado al ver tanta avaricia y ansias de poder que no trepidan en sobornar, en valerse el cohecho para lograr sus objetivos y en el tráfico de influencias. Duele que personas con poder, en vez de servir a Chile, se han servido de Chile ", indicó.

Las palabras las realizó en medio del caso Audio, el cual ha golpeado al Poder Judicial -y otras instituciones- en el marco de la investigación, cuyo principal involucrado es el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva.

### Pensiones

El arzobispo también se refirió a las pensiones, realizando un llamado a "abrirse a un debate sereno" respecto a este tema.

"Agradezco a los ancianos de nuestra patria que han contribuido grandemente en la construcción de la nación", declaró Chomali.

En este sentido, continuó afirmando que "muchos de ellos están solos, enfermos y pobres y, lo que es aún más duro, en el más absoluto abandono, con pensiones muy por debajo de lo que necesitan para vivir dignamente. ¿Cómo no abrirse a un debate sereno respecto de las pensiones? donde prime un espíritu solidario". "Tenemos una deuda de larga data y debemos asumirla ya. Los invito a mirar juntos el bien de Chile y su futuro con mayor celo y creatividad", concluyó.

### Agenda valórica

Por otro lado, Chomali abordó la posición que mantiene la Iglesia respecto a los debates del aborto y la eutanasia.

Al respecto, explicó que la Iglesia se compromete públicamente a cumplir su tarea de "anunciar el evangelio de nuestro señor Jesucristo, de proponer incansablemente la paz y ayudar al débil y al necesitado. Las iglesias a contemplar a su maestro Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre, aspiran a que su horizonte sea el pobre, el humillado, el que no tiene voz, el que está cansado y agobiado".

En ese contexto, dijo que "siempre y cuando el bien de las personas se vea amenazado alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último suspiro".

Asimismo, explicó que hablan de su compromiso en estos temas "las instituciones que cuidan a las embarazadas con dificultades y que con apoyo espiritual, psicológico, médico, social y económico sacan adelante sus embarazos y abrazan a su hijo con la sonrisa que solo una madre es capaz".

También resaltó qué su rol es proteger "a los más pobres de los pobres, los migrantes que encuentran en nosotros apoyo, seguridad y un defensor seguro frente a los vientos de xenofobia que se perciben".

Finalizando, señaló: "Todos ellos seguirán hablando porque les prestaremos nuestras manos y nuestra voz hasta que la civilización del amor sea nuestra patria y la solidaridad, la norma donde podamos salir a la calle sin temor y donde el otro sea nuestro amigo y hermano, y no alguien de quien tengamos que defendernos".



► El Presidente Boric utilizó su cuenta de X para referirse a la asistencia a la tradicional ceremonia.

# Boric valora mensaje de la Iglesia y pide que prime la unidad en el Congreso

"Que en el Congreso, en los barrios y en todo Chile podamos tener un espíritu de unidad y una visión del bien común por sobre las diferencias, que son legítimas", dijo el Mandatario.

### Sebastián Yeza

El Presidente Gabriel Boric abordó su asistencia al Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, instancia que fue encabezada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, en la Catedral Metropolitana de Santiago.

El Mandatario utilizó su cuenta en X para referirse a la tradicional ceremonia, planteando: "Qué importantes son las tradiciones y participar con respeto, junto a miles que con su fe desean lo mejor para el presente y futuro de Chile".

También realizó una declaración, donde llamó a la unidad del país y en el Congreso. "Que en el Congreso, en los barrios, y bueno, en todo Chile, podamos tener un espíritu de unidad y visión de un bien común por sobre las diferencias que son legítimas", dijo el Jefe de Estado.

A esas palabras se plegaron las de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien destacó al Te Deum Ecuménico como "una instancia de unidad y de encuentro entre todos los credos".

Al mismo tiempo, lo apuntó como "un hito republicano que nos une como pueblo y nos permite reflexionar en cómo construir un país más justo. Hoy junto al Presidente Gabriel Boric, ministras, ministros y autoridades de gobierno, llegamos hasta la Catedral de Santiago para ser parte de esta importante ceremonia".

"Que estas Fiestas Patrias sean una instancia de encuentro entre los distintos puntos de vista y sueños de cómo queremos que sea nuestro país. ¡Sigamos construyendo un Chile más justo y democrático!", cerró.

### Sistema de nombramiento judicial

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, fue consultado por el discurso del religioso en cuanto a los escándalos de corrupción que han afectado al Poder Judicial, y sobre los cuales Chomali declaró que los chilenos han visto con dolor "cómo la corrupción se ha ido enseñoreando de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables".

En esa línea, y en relación a la crisis de seguridad, el prelado hizo un llamado "a que se piense en la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde todos quienes tenemos responsabilidades en el país, públicas y privadas, nos escuchemos y dialoguemos".

En respuesta, Elizalde aseguró "valorar el llamado que él ha hecho a la unidad, porque finalmente cuando celebramos las Fiestas Patrias, lo hacemos sobre la base de una historia común que nos debe también llevar a construir un futuro compartido".

"Las palabras del arzobispo sobre todo promoviendo a la generación de acuerdos que nos permitan asumir estos desafíos, creo que son muy importantes y muy valorables", continuó el ministro.

### Caso Audio

Asimismo, en relación a la investigación en curso respecto del caso Audio, la autoridad

aseguró que desde el gobierno "esperamos que llegue a buen término, es decir que se esclarezcan completamente los hechos denunciados, que son gravísimos, y en caso que se acrediten esas conductas criminales, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley".

Con respecto a las medidas del gobierno, el ministro aseguró que "se está promoviendo la actualización de nuestro marco normativo. Hay proyectos en actual tramitación en el Congreso, como la Ley del Lobby 2.0 y otros que se van a presentar próximamente, que anunció el ministro Luis Cordero respecto del sistema de nombramiento de los jueces en todos los niveles".

"Nosotros esperamos que estos proyectos cuenten con apoyo transversal, de manera de actualizar nuestra legislación sobre la base de nuevos requerimientos y, sobre todo, generando un mecanismo más idóneo para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir en el futuro", sentenció.

"Es muy potente" y "útil"

# Presidentes del Senado y la Cámara se abren a "gran acuerdo nacional" solicitado por arzobispo

**Tras el Te Deum** Ecuménico, la diputada Karol Cariola señaló que "el mensaje que él da es muy potente al decir que tanto el crimen organizado como la corrupción son flagelos fundamentales de nuestra democracia; yo lo recojo y lo hago mío". El senador José García Ruminot, en tanto, también valoró el mensaje y sostuvo que "es lo que más debe primar, el sentimiento de unidad nacional".



► La diputada Karol Cariola (PC) y el senador José García Ruminot (RN), presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente.

### Joaquín Barrientos

Finalizada la ceremonia del Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, los presidentes del Poder Legislativo se refirieron al llamado realizado por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, a "un gran acuerdo nacional" en materia de seguridad.

Durante la ocasión, la autoridad religiosa expresó que "hoy, por lejos, lo que más preocupa es la seguridad. Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona o que no lo asaltarán".

En ese contexto, invitó a que "se piense en la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde todos quienes tenemos responsabilidades en el país, públicas y privadas, nos escuchemos y dialoguemos. La seguridad no es un tema meramente político, sino que es un tema ético, anterior a cualquier otro asunto. No puede ser una moneda de cambio para ser negociada por una ley u otra concesión".

### "El Estado de Chile tiene que responder a los objetivos que la ciudadanía tiene"

Sobre estos dichos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), señaló que "evidentemente el mensaje que él da es muy potente al decir que tanto el crimen organizado como la corrupción son flagelos fundamentales de nuestra democracia. Yo lo recojo y lo hago mío".

A lo que agregó: "Creo que este es un mensaje muy importante y muy potente y yo espero que haya espacio. Yo me sumaría a este llamado que se ha hecho hoy, a que todos en conjunto, que todos los sectores políticos seamos capaces de ponernos de acuerdo por el bienestar de los chilenos y chilenas".

Inmediatamente, expresó que "el Estado de Chile tiene que responder a los objetivos principales que la ciudadanía tiene, y esas urgencias están en la seguridad, están en terminar con la corrupción y sacarlo como un flagelo del Estado".

Finalizando sobre la llegada a un gran acuerdo nacional, reflexionó que "a pesar de nuestras diferencias y diversidades que son valiosas, porque la democracia es diversa y tiene visiones distintas, sin lugar a duda, pero tenemos que poner en el centro de los objetivos las prioridades de la ciudadanía, y yo por lo menos creo que este llamado fue muy potente, muy valioso y lo valoro muchísimo".

### "Ya tenemos muestras concretas en aras de esa necesaria unidad nacional"

Mientras, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), primero enfatizó que "nosotros como Congreso nos hemos hecho cargo de la agenda de seguridad que se elaboró el año pasado cuando era presidente del Senado, Juan Antonio Coloma".

"Y ahora, como actual mesa, seguimos trabajando fuertemente en ella. Nos interesa que esos proyectos vean la luz y se transformen en herramientas e instrumentos poderosos para que el Estado tenga mayores capacidades para enfrentar la delincuencia, el narcoterrorismo y el crimen organizado", explicó, respecto de la agenda de seguridad.

Sobre las capacidades de llegar a acuerdos al interior del Senado, Ruminot señaló: "Ya tenemos muestras concretas, acciones concretas en aras de esa necesaria unidad nacional, en aras de esta necesidad de que los factores políticos tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo, de dejar muchas veces nuestras legítimas diferencias y ponernos de acuerdo en todas aquellas cosas que nos unen".

En particular, resaltó la discusión por el proyecto de cumplimiento tributario, sobre el cual espera "que lo podamos despachar este próximo martes 24 desde el Senado a la Cámara de Diputados".

Sobre el llamado de Chomali, dijo: "Ello es particularmente útil en un día como hoy, es particularmente necesario resaltarlo en un día como hoy en que estamos celebrando el Día de la Patria. Y, por supuesto, es lo que más debe primar, el sentimiento de unidad nacional".



Un destacamento de la Escuela Militar rindió honores al ingreso de la Catedral.

# La tradición ecuménica de Fiestas Patrias

"A ti, oh Dios", significa Te Deum, la ceremonia religiosa que data de 1811, cuando José Miguel Carrera solicitó a la autoridad eclesiástica de la capital que celebrara una acción de gracias para conmemorar el primer aniversario de la Junta Nacional de Gobierno. Este 2024, en un día nublado, la fiesta tuvo detalles coloridos y musicales.

Por La Tercera



▶ Vista general del interior de la Catedral Metropolitana, ubicada en Santiago.



▶ La ceremonia contó con numeroso público asistente y delegaciones invitadas.



► El Presidente Gabriel Boric junto a las principales autoridades del país.



► Los diputados Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, presidente y secretario general de la UDI.

# Elecciones internas en la UDI: la batalla por el control del partido que se avecina

**Retrasos** en los procedimientos internos, pero principalmente el propio contexto electoral y el foco en la campaña municipal y de gobernadores regionales dan cuenta que la colectividad no realizará sus comicios internos en diciembre próximo, como estaba estipulado.

### Rocío Latorre

Fue casi a fines de julio pasado, y en medio de las críticas al senador y extimonel UDI, Javier Macaya, por la defensa a su padre condenado por abuso sexual, que el diputado Guillermo Ramírez asumió de forma interina la presidencia de la colectividad gremialista.

La renuncia de Macaya puso un fin abrupto al cargo que ocupaba desde fines de 2020, cuando se impuso frente a la lista del exministro Víctor Pérez y que la militancia volvió a refrendar a fines de 2022.

Pero independientemente de los ajustes en la directiva, hoy liderada por Ramírez, el ciclo electoral de la tienda de Suecia 286 señala que en diciembre próximo debería elegirse una nueva directiva. Sin embargo, hay una serie de factores -advierten en la interna- que harán que este proceso se retrase al menos por algunas semanas y que incluso pueda quedar fechado para inicios de 2025.

Y es que antes de despejar si el diputado Ramírez optará por armar una lista y ratificar su liderazgo frente a la militancia UDI -y si es que tendrá competencia-, el partido tiene que hacer calzar algunos plazos internos. Conocedores de esa interna señalan que tres meses antes de la fecha estipulada para los comicios de la tienda -es decir, ahora en el mes de septiembre- debiese haber estado cerrado el padrón de la militancia, trámite que no se ha concretado, al menos hasta el cierre de esta edición.

Por otro lado, la secretaría general es la encargada de preparar el instructivo electoral que posteriormente aprueba el tribunal supremo de la colectividad. El diputado Juan Antonio Coloma asumió a fines de junio el reemplazo temporal de María José Hoffmann, quien desde esa fecha decidió enfocarse en su candidatura como gobernadora regional de Valparaíso por Chile Vamos.

Pero a diferencia del interinato de Ramírez, que fue aprobado por el consejo general del partido, el reemplazo de Coloma es informal y, en el papel, Hoffmann sigue siendo la secretaria general del partido.

La expectativa entre algunos del partido es que, entendiendo el despliegue de María José Hoffmann como candidata, pueda preparar el instructivo en conjunto con Coloma.

También juega un rol clave en esa preparación la prosecretaria UDI y exconvencional constituyente, Constanza Hube, quien ha participado de la elaboración de los instructivos de los últimos procesos internos de la colectividad.

### Los plazos

El contexto electoral también es parte de la ecuación y más allá de los aspectos formales o de plazos, la jornada de sufragios municipales y regionales es el principal motivo que podría derivar en un acuerdo para retrasar los comicios internos. Desde las directivas regionales han manifestado que el despliegue electoral se pone cuesta arriba si además hay que abocarse a lo interno.

La preocupación es respecto a las fechas referenciales que, hasta ahora, se manejaban dentro del partido para la elección interna: el 14 de diciembre o el 28 de diciembre. Y es que el plazo para inscribir las listas, aseguran, es 45 días antes de los comicios.

Ello implicaría tener negociaciones durante o a pocos días de los resultados de la elección nacional. Sin contar las zonas donde exista segunda vuelta de gobernadores regionales, fechada para el 24 de noviembre próximo.

De todas formas, en la UDI desdramatizan el retraso en la renovación de la estructura interna.

Recuerdan que sus socios de coalición de

Renovación Nacional (RN) también experimentaron un retraso de algunos meses en la elección interna en medio de lo que fue la elección de consejeros constituyentes y con una fuerte presión de la disidencia -en ese entonces- al extimonel Francisco Chahuán.

Hasta antes del episodio Macaya, y tras su salida de la presidencia del Senado, el senador Juan Antonio Coloma era una de las apuestas para presidir el partido.

Incluso, a mediados de abril, se realizó una comida para homenajearlo con presencia de los "coroneles" UDI y de las generaciones más jóvenes. El senador es mencionado como un referente transversal, lo que evitaría disputas como ha sucedido con otras elecciones internas donde han competido listas marcadas por lo generacional, como ocurrió en la interna de Bellolio contra Jacqueline van Rysselberghe (2018), o la de Macaya contra Víctor Pérez (2020).

En el partido, en todo caso, hay quienes quieren mantener la cabeza del partido en la denominada generación de recambio, para lo cual Ramírez es bien evaluado. Hasta ahora, el diputado estaría inclinado por continuar en la presidencia, sin embargo, tiene que despejar que la "vieja guardia" lo respalde.



### Pedro Lea-Plaza (republicano), candidato a alcalde por Lo Barnechea:

# "Alessandri podría haber disputado zonas más difíciles, pero decidió irse a la segura"

El abogado enfrentará a Felipe Alessandri (RN) en una comuna que por años se ha mantenido en manos de Chile Vamos. Asegura que "eso de que el municipio sea de uno u otro sector es una idea que tienen los partidos tradicionales. Lo Barnechea no es un botín de guerra".

### Pedro Rosas

A menos de 40 días para las elecciones municipales, Pedro Lea-Plaza, candidato del Partido Republicano para la Municipalidad de Lo Barnechea, se muestra optimista para vencer el candidato de Chile Vamos, Felipe Alessandri (RN).

Pese a que la comuna lleva treinta años en manos de la coalición, en entrevista con La Tercera, el abogado asegura que "Lo Barnechea no es un botín de guerra" y que como republicanos quieren entregar una oportunidad distinta para los vecinos.

### ¿Por qué decide presentarse en Lo Barnechea?

Tengo un compromiso muy grande con la comuna y con la seguridad. Mis papás vivieron y murieron ahí. Cuando él tenía unos 92 años y ella unos 86 sufrieron un asalto en su casa. Desde ahí yo asumí un compromiso muy fuerte con el tema de la seguridad; en 2019 decidí volver a la arena política y empecé a colaborar con el proyecto político que me representaba más. Y coincidió que este año me pidieron que asumiera una candidatura en esta comuna.

### ¿Entonces sus propuestas apuntan principalmente a la seguridad?

Nuestro programa tiene tres ejes: seguridad, transparencia y probidad, y un tercero que es gestión, que considera aspectos como salud, educación, vivienda y conectividad. Pero el punto de seguridad es el primero. Lo que queremos es transformar a Lo Barnechea en la comuna más segura de Chile. Esto, mediante la incorporación de tecnología de última generación. Lo que estamos proponiendo es la implementación de sistemas preventivos, cómo tú previenes y detectas situaciones de riesgo, y también cómo reaccionas.

### Lo Barnechea es una de las comunas donde republicanos competirá con Chile Vamos. ¿Cómo buscará diferenciarse?

Con Felipe nos diferenciamos en la experiencia. Él tiene la experiencia de haber sido concejal y alcalde en Santiago, con los resultados que cada uno podrá evaluar. En mi caso, tengo algo de experiencia en el mundo municipal, cuando al principio de los 90 trabajé en

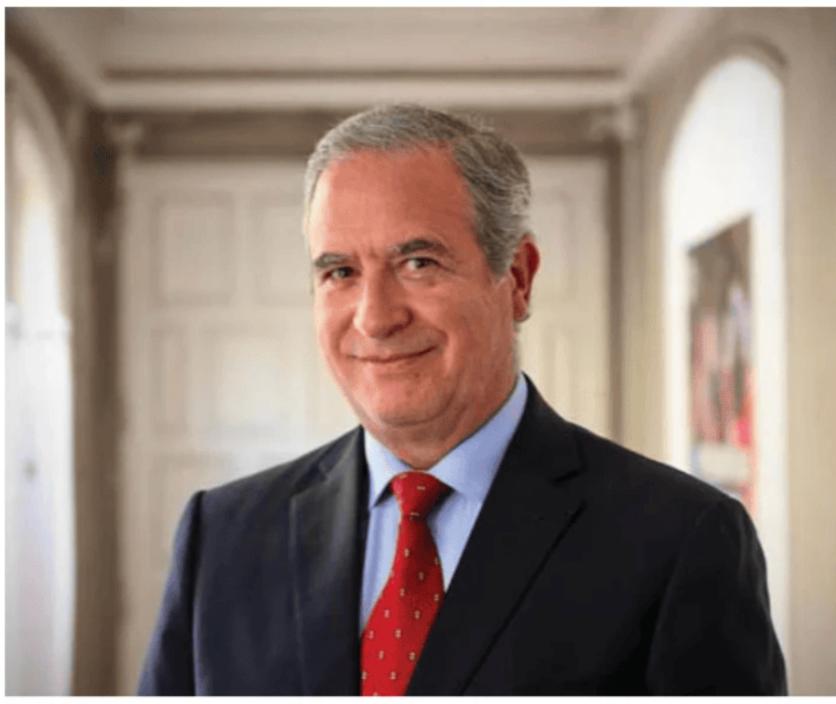

▶ Pedro Lea-Plaza, candidato del Partido Republicano para alcalde de Lo Barnechea.

la Municipalidad de Vitacura, después me dediqué al mundo privado. Entonces, sé mucho sobre gestión y administración. En el fondo yo entrego una experiencia más polivalente y diversa.

### Pero más allá de la experiencia, en cuánto a propuestas, ¿cómo se diferenciará de él?

No he visto realmente cuál es su foco en seguridad, salud, educación. Pero yo tengo un foco muy preciso que es hacer de Lo Barnechea la comuna más segura de Chile, esa es mi meta, más allá de las comparaciones.

### ¿Qué opina de Alessandri? Él inicialmente sonaba por Santiago.

Honestamente yo habría pensado que Alessandri podría haber ido a disputar una comuna como Santiago y recuperar eso que perdió. O ir a disputar en alguna comuna donde se necesita dar peleas. Alessandri tiene una marca que es muy potente, podría haber disputado zonas más difíciles, pero decidió irse a la segura. Tendrá sus razones, pero yo no habría hecho eso.

### ¿Qué le ha parecido la gestión del alcalde Lira?

Ha tenido una buena administración. Por supuesto que no está todo hecho, pero ordenó mucho la municipalidad que venía de una gestión bastante complicada y cuestionada del alcalde Guevara. Entonces lo que hay que hacer es completar los proyectos, sacarlos adelante, ojalá terminarlos e iniciar unos nuevos que vayan en la misma línea.

### ¿Cómo enfrenta que Lo Barnecha sea una comuna que ha estado históricamente en manos de Chile Vamos?

Nosotros, como republicanos, estamos proponiendo una candidatura para dar una oportunidad distinta a los electores de Lo Barnechea, para que tomen una decisión. Eso de que el municipio sea de uno u otro sector es una idea que tienen los partidos tradicionales. Lo Barnechea no es un botín de guerra o un lugar donde entran los operadores políticos.

### Pero ¿cree que puede ganar la comuna? Hay una gran probabilidad de que esta can-

didatura sea la elegida para gobernar el municipio. La gente está decidiendo voto a voto.

### ¿Espera buenos resultados para el Partido Republicano?

La mayor cantidad de los candidatos tanto a concejal como alcalde somos en la práctica gente común y corriente que estamos ofreciendo nuestra experiencia y nuestro profesionalismo. No somos políticos profesionales. En ese sentido, vo creo que la ciudadanía va a sintonizar muy bien con el proyecto republicano.

### ¿Cómo proyecta estas elecciones de cara a la presidencial?

Sin duda va a tener un impacto en la campaña presidencial. Esta es la primera elección municipal con voto obligatorio en muchos años, entonces aquí se va a manifestar el país en su gran mayoría. Así que el resultado obviamente que va a marcar una agenda política diferente. Ahora, ese es un asunto que se verá más adelante.

### ¿Qué tanto cree que vaya a afectar el caso Audio?

Aquí lo que hay que hacer es dejar que la justicia actúe. Esta es una gran oportunidad para que las instituciones y las personas que están a cargo, el Presidente, los parlamentarios y el Poder Judicial, hagan un buen trabajo sin politizarlo. Por lo mismo, es un error asociar o decir que esto va a afectar más a uno u otro sector político.

### En la derecha existió una falta de coordinación en algunas zonas. ¿Cree que eso pueda afectar?

Más que falta de coordinación es falta de generosidad. En el caso de los alcaldes, donde no hay segunda vuelta, era imperioso ponerse de acuerdo. Los republicanos presentaron y dijeron desde el comienzo, estas son las comunas donde queremos ir. Chile Vamos no fue capaz de recoger eso, entonces se producen puntos donde hay discordia, donde hay situaciones lamentables que sin duda dificultan la elección.

### ¿Quién será el responsable de que la oposición no gane esas zonas?

Chile Vamos. Nosotros cedimos, dimos la opción de coordinarnos y sabían perfectamente dónde habíamos propuesto candidatos.



# Accidentes de tránsito no son principal causa De qué mueren los chilenos

Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, durante los últimos tres años las tres principales causas de fallecimiento son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las patologías respiratorias. De hecho, de los casi 75 mil decesos que se han registrado durante 2024, el 62% se le atribuye a esas tres variables.

### Ignacia Canales

Las fiestas patrias, además de las fondas, la cueca y los símbolos patrios, a veces suelen quedar marcados por el aumento de fallecimientos a causa de los accidentes derivados del consumo en exceso de alcohol y una conducción riesgosa.

Estos días de descanso también revisten jornadas de preocupación. Por ejemplo, el año pasado hubo 829 siniestros de tránsito, en los cuales 591 personas resultaron lesionadas y 25 fallecidas. Once de ellas murieron por atropellos, cuatro por colisión, seis por choque, y cuatro por volcamientos. Por esta misma razón, para el presente año la red asistencial se preparó recolectando sangre.

Y aunque las muertes en fiestas patrias caracterizan algunos días específicos del calendario de septiembre, lo cierto es que están lejos de incidir en las cifras sobre las principales causas de muerte de la gente en Chile.

Y es que al menos durante los últimos tres años hay algo en que los chilenos se han caracterizado en el aspecto sanitario: las causas más comunes de fallecimiento. De acuerdo a cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) desde 2022 se mantienen las mismas tres causas como principales responsables de mortalidad: enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias.

Tal es la incidencia de las patologías agrupadas en estas causas que entre las tres concentran más de la mitad de las muertes anuales. Por ejemplo, en lo que va de este año se han registrado 72.493 fallecimientos y el 62% se le atribuye a una de estas razones. Y en 2022 2023, la proporción es más o menos similar, pues el porcentaje es 55% y 61%, respectivamente.

Andrés Glasinovic, especialista de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica U. de los Andes, explica que la razón de que las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores sean las dos primeras causas de muerte se debe "principalmente al envejecimiento poblacional acelerado, al aumento de la obesidad y hábitos no saludables, sumado a factores hereditarios. La mortalidad por causas infecciosas va en disminución debido al mayor desarrollo de la humanidad y condiciones ambientales, sumado al mayor acceso a servicios sanitarios".

Y específicamente para la primera causa



▶ De acuerdo a especialisas, las enfermedades cardiovasculares pueden ser potencialmente prevenidas con vidas más saludables.

detalla que hay aspectos de estas que pueden ser evitables: "Dentro de las principales enfermedades que explican el primer lugar de las enfermedades cardiovasculares en Chile están el infarto agudo al miocardio y los accidentes vasculares encefálicos, los cuales pueden ser potencialmente prevenibles con estilos de vida saludables y controlando los factores de riesgo cardiovascular, en especial la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes y el tabaquismo".

Respecto de la tercera causa, Jaime Burrows, académico de la Facultad de Medicina de la UDP, explica que "la causa respiratoria tiene que ver con las infecciones virales o las limitaciones crónicas de la función pulmonar también son un dato importante en la población mayor. Dependiendo la edad de los pacientes, la tercera causa es más móvil y esta podría ser la principal en la población etaria más vieja. Mientras que, en los más jóvenes está si o sí la tercera causa".

Esto se puede ver especialmente en invierno, cuando la circulación de influenza sube, afectando principalmente a los pacientes con más edad. De hecho, este año, las muertes asociadas a este virus tuvieron un aumento significativo.

Eso sí, la diferencia entre la primera y segunda causa es mínima. Por ejemplo, durante 2024 se han registrado 18.163 muertes asociadas al sistema circulatorio y 18.938 al cáncer. En los años anteriores, 2022 y 2023, la diferencia fue de 3.293 y 151, respectivamente. Por eso los expertos advierten que este podría ser el primer motivo permanente de fallecimiento. En 2021 también lo fue. "El cáncer puede pasar a ser la primera causa y no necesariamente porque vaya en aumento, sino porque van disminuyendo las muertes asociadas a causas cardiovasculares", detalla Burrows, quien también fue exsubsecretario de Salud Pública.

Raúl Aguilar, investigador senior del Ipsuss de la Universidad San Sebastián, agrega que "hay un indicador que se llama los años de vida potencialmente perdidos que ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad en consecuencia de las muertes de jóvenes o fallecimientos prematuros comparándolo con la expectativa de vida y aquí el último dato que tiene entre publicado el ministerio en su página web dice que las neoplasias son por ejemplo la segunda causa de años potencialmente de vida perdidos y en mujeres si son la primera".

# **Nacional**Edición papel digital

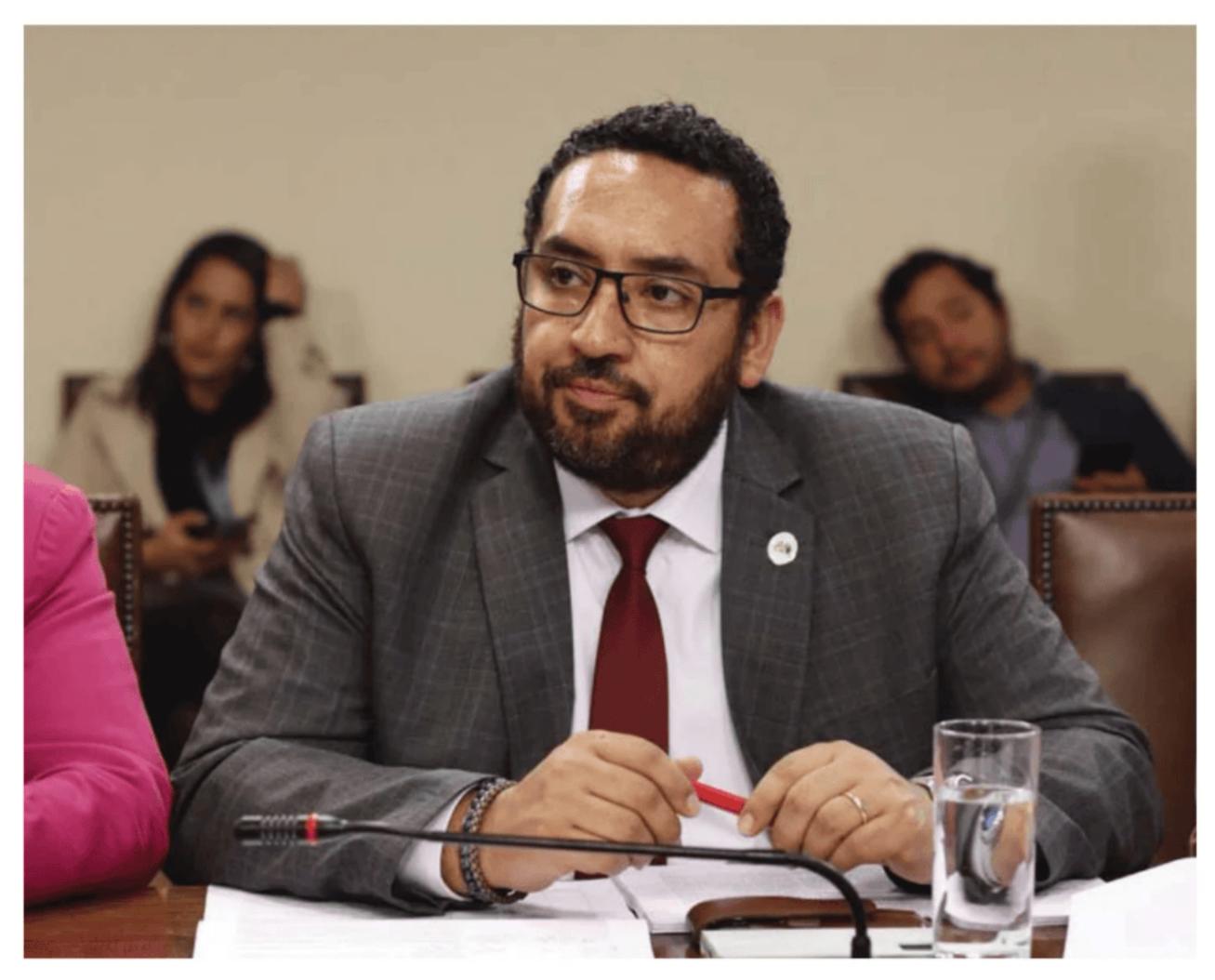

Argumentó una "sobrecarga legislativa"

# Cataldo defiende postergación de proyecto que pone fin al CAE

**Se contemplaba** que la iniciativa fuera anunciada este domingo por el Presidente Boric en cadena nacional. Sin embargo, el Ejecutivo confirmó que la presentación se hará "los primeros días de octubre". El alto flujo legislativo, además de temas como el viaje del Mandatario a Nueva York, explicarían -según dijo el secretario de Estado- el cambio de planes. Sin embargo, también habría incidido la falta de apoyos y acuerdos legislativos.

### Rosario Gallardo

Una "sobrecarga legislativa". Esa es una de las razones que entregó este miércoles el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para explicar la postergación de la presentación del proyecto de ley que pone fin al CAE y que moderniza el financiamiento de la educación superior. Aunque inicialmente se esperaba que la iniciativa fuera ingresada antes de que acabara septiembre –plazo fijado por el Ejecutivo–, finalmente esta semana se dio a conocer un cambio en las fechas.

Ad portas del tradicional Te Deum Ecuménico y la foto oficial de Fiestas Patrias del Presidente Boric con su gabinete, el ministro Cataldo comentó que esta decisión tiene relación con buscar "el mejor momento". "Es tan importante el proyecto de ley que vamos a presentar, tan importante para el país y para el gobierno, que no es bueno juntar tantos temas simultáneamente", dijo.

En esa línea, apuntó a que hay una "sobrecarga legislativa que es complicada", así como también señaló el viaje del Mandatario a Nueva York y la presentación de la ley de presupuesto. "Son todos temas tan relevantes que es muy importante darnos el espacio, airearnos para que podamos tener una mejor discusión", dijo.

### Diferentes versiones

Sin embargo, este martes 17 **La Tercera** ya había publicado que, aunque en el gobierno defienden que la postergación del anuncio del CAE responda al tope de la agenda legislativa, "dentro del propio Ejecutivo también reconocen que hay detrás un conflicto más de fondo, que tiene que ver con que aún no se define del todo cómo y a quiénes se les condonará el crédito".

De hecho, habría voces que internamente todavía plantean que la condonación no puede llegarle a quienes han dejado de pagar por desidia y otros que creen que hay que hacerle un gesto a quienes ya termina► El ministro Cataldo fue consultado ad portas del Te Deum.

ron de pagar.

A estas variables también se les sumaría el hecho de que aún no se realiza el trabajo prelegislativo en el Congreso -sí con algunos representantes de partidos-, lo que,
según fuentes consultadas por este medio,
abriría una gran incógnita respecto de la
base de apoyo que tendrá la iniciativa una
vez que se discuta en el Parlamento.

Originalmente, según había trascendido, el proyecto sería anunciado por el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional este domingo 22, al término de las celebraciones. Pero este plan estaba estrechamente ligado al balance de estos días feriados, al número de accidentes y fallecidos. Y si bien también se estaban preparando planes alternativos -como, por ejemplo, realizar una pauta más sencilla a cargo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ejercerá como vicepresidenta la próxima semana por el viaje de Boric-, las apuestas estaban en que fuera el propio Mandatario quien anunciara el fin de este controversial crédito y la condonación -aunque parcial- de la deuda, una de sus promesas de campaña.

Sin embargo, esta semana el titular de Educación sorprendió al poner en duda que el proyecto pudiera ser ingresado al Congreso antes del 30 de septiembre, un plazo que se había autoimpuesto el Ejecutivo. La ministra vocera Camila Vallejo aseguró luego que la postergación respondía a razones de "trabajo prelegislativo", pero que el proyecto estaba en su fase final y que sería presentado el próximo mes.

En esa línea, consultado por la fecha exacta de presentación del texto, Cataldo se alineó con lo dicho por Vallejo: que sería los primeros días de octubre.

### Coincidencias transversales

El titular de Educación también se refirió a cómo esperaba que fuera la tramitación de la iniciativa y sostuvo que existen coincidencias políticas sobre la problemática del sistema educativo.

"Esperamos que la oposición se abra, sobre todo porque creo que lo que me ha quedado muy claro es que todos, desde el Partido Comunista hasta el Republicano, coinciden en que este sistema que tenemos hoy en día es ineficiente socialmente, fiscalmente y también institucionalmente", concluyó. ●



Sin autorización para hacer asado ni recibir visitas extendidas

# Cómo es el 18 de septiembre de Hermosilla dentro de Capitán Yáber



► Fachada del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ubicado en en Avenida Pedro Montt, cerca del Parque O'Higgins.

### Pese al "buen ambiente"

entre los internos y su deseo de realizar algún tipo de celebración especial en el recinto, Gendarmería no autorizó ningún tipo de actividad extraordinaria.

### Gabriela Briones

Pese a estar ubicado cerca del Parque O'Higgins, uno de los epicentros de la celebración de la Fiestas Patrias en la Región Metropolitana, este 18 de septiembre no cerrará como un día muy distinto para los reos del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto que mantiene recluido en sus inmediaciones -entre otras personas- al abogado penalista Luis Hermosilla, uno de los imputados del caso Audio.

Según información que obtuvo **La Tercera**, el recinto penitenciario, que tiene una capacidad para 16 personas y está destinado para reos de baja peligrosidad asociados a delitos de alta connotación pública, no autorizó ninguna actividad extraordinaria para estas Fiestas Patrias.

Pese a que el centro penal cuenta con algunas comodidades como libros, mesas de ping pong y billar, televisión, sala de visitas y gimnasio, en estas festividades, desde Gendarmería no se autorizó el uso de parrillas para hacer asados.

Si bien durante la tarde los reos tienen permitido recibir visitas, quienes les podrán ingresar alimentos preparados -como carne asada-, la institución no autorizó permitió de visita extendidos.

La Tercera constató que debido al "buen ambiente" entre los internos y pese a sus intenciones de realizar alguna celebración especial en esta fecha, Gendarmería no permitió ningún tipo de actividad extraordinaria.

Capitán Yáber ha estado en el foco de la atención en las últimas semanas debido al ingreso del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de agosto, luego de ser formalizado por los eventuales delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Debido al tipo de internos al que está destinado Capitán Yáber, en el pasado han estado privadas de libertad distintas figuras del mundo político, empresarial e incluso del espectáculo.

Ejemplo de esto son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, propietarios de Penta, quienes ingresaron por delitos tributarios; Nicolás López, acusado por delitos de abuso sexual; Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho, y más recientemente el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue imputado por cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

# **Nacional** Edición papel digital



► Hasta la misma fecha en el año 2019 habían fallecido 19 personas.

# Carabineros ya contabiliza 32 fallecidos y más de 600 accidentes de tránsito

Según el balance de las autoridades, si bien se registra una disminución del número de siniestros viales en comparación con 2019, la cifra de fallecidos tuvo un fuerte aumento del 68%. La principal causa es el exceso de velocidad.

### Rosario Gallardo

En los últimos cinco días, el número de personas que ha fallecido a raíz de accidentes de tránsito sólo ha ido en aumento. Así dio cuenta el último balance de Carabineros, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, informando que al miércoles las víctimas fatales ya superaron las 30, mientras que ya hay más de 600 siniestros viales.

De acuerdo a lo que informó la teniente coronel Estrella Sotelo, de la Prefectura del Tránsito y Carreteras, pese a que el total de accidentes automovilísticos hasta la fecha presentó una disminución de un 53,1% en comparación con la cifra del 2019 -año que tuvo una cantidad de días feriados similar al de este 2024-, los decesos a raíz de estos hechos crecieron un 68%.

Hasta la misma fecha en 2019, habían fallecido 19 personas, mientras que hasta este 18 de septiembre han muerto 32 personas.

¿Las causas? En primer lugar, explicó la autoridad, el exceso de velocidad. En el listado también se encuentran el cambio sorpresivo de pista de circulación, la conducción en estado de ebriedad y, como una cuarta variable, el cruce de peatones en lugares no habilitados.

Desde la institución sostuvieron que el lamentable aumento en el total de fallecidos responde, en parte, a siniestros viales que han resultado con múltiples víctimas fatales y también a acciones irresponsables de transeúntes.

"Esto nos obliga a hacer un llamado a la responsabilidad", dijo la teniente coronel Sotelo, quien agregó: "32 familias hoy están de luto. Lo podríamos haber evitado si hubiésemos sido responsables con la velocidad, si no hubiésemos bebido antes de conducir, si hubiésemos cruzado por pasos habilitados y si hubiésemos ido atentos a las condiciones del tránsito".

A la fecha, Carabineros ha realizado más de 19 mil controles vehiculares y más de 5 mil controles de alcohol.

### Plan de retorno

Pasado los días *peak* de salida de vehículos -que, de acuerdo al balance, se cifraron en 496 mil autos-, los preparativos ahora se centrarán en el plan de retorno y los días que se esperan sean los más complicados: viernes 20, sábado 21 y domingo 22.

Es en este último día donde se espera un mayor volumen de retorno a la Región Metropolitana, con alrededor de 178 mil vehículos.

"Hacemos un llamado a las personas a que se planifiquen, que hagan los viajes durante la mañana, cuando hay menores flujos vehiculares y hay mejor visibilidad", recomendaron desde la policía. ●

### Pronostican tormentas eléctricas, lluvias y viento en algunas regiones de la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un pronóstico de probables tormentas eléctricas que se registrarán en cinco regiones del país en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Se trata de un fenómeno meteorológico a raíz de una inestabilidad posfrontal y que se registrará entre la noche del miércoles 18 y la madrugada del jueves 19 de septiembre. La DMC precisó que las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas por precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo. En concreto, las regiones afectadas serán las del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Sin embargo, es importante destacar que será en algunas zonas y no en la totalidad de los territorios.

Cabe señalar que las regiones de O'Higgins y Maule también registrarán precipitacio-



nes durante estas Fiestas Patrias.
Entre la noche del miércoles 18 y la noche del jueves 19 de septiembre, están pronosticadas precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, a raíz de un sistema frontal, en la cordillera de la costa y valle de las regiones de O'Higgins y el Maule.

### Intenso operativo en La Pampilla: van 500 fiscalizaciones y 16 detenidos en dos días de celebraciones

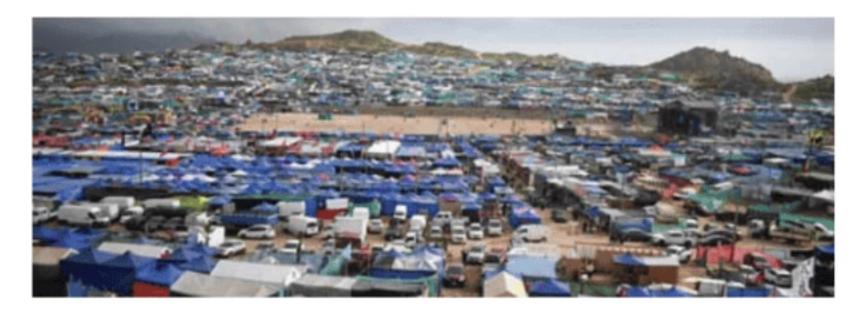

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, Carabineros informó que sus refuerzos en la fiscalización de la fiesta de La Pampilla, en la Región de Coquimbo, han dado como resultado 16 personas detenidas hasta la mañana de este miércoles. Según indicó la institución, el pasado lunes se puso en marcha la Séptima Comisaría temporal al interior del recinto, realizando un total de 500 fiscalizaciones -200 a vehículos y 300 controles de

identidad- desde entonces. En esa línea, el coronel Francisco Aravena, prefecto de Coquimbo, explicó que "este trabajo, que es cien por ciento de terreno, ha tenido un fuerte énfasis en identificar eventuales focos de delito y anticiparse a cualquier incivilidad, a través de la fiscalización permanente".

Añadió que "hemos hecho detenciones por tráfico o consumo de drogas, por órdenes vigentes, hurto y por amenazas".

# Detienen a hombre por receptación de vehículo: fue ubicado por GPS del automóvil

La madrugada de este miércoles, un hombre de 19 años fue detenido por circular en un vehículo robado, Chevrolet Groove, en La Pintana, Región Metropolitana. Pasada la medianoche, funcionarios de Carabineros de Chile de la 31° Comisaría de San Ramón fueron alertados de la ubicación vía GPS de un vehículo que había sido robado. Es así como los uniformados lograron identificar el móvil en la calle Las Parcelas con pasaje Pablo VI de La Pintana, lugar donde transitaba a alta velocidad, concurriendo los funcionarios hasta el lugar. El imputado es chileno sin antecedentes policiales y pasaría al respectivo control de detención.

### Cuáles son los comercios abiertos y cerrados hasta este domingo 22

De acuerdo a la ley, este 19 de septiembre (al igual que el 18) es un feriado irrenunciable y sólo una mínima parte del comercio está abierto en el país. Algunos de los locales que se encuentran abiertos son los restaurantes, casinos, bencineras, cines, discotecas y farmacias de urgencias. El viernes 20 de septiembre, en cambio, es un feriado extraordinario y ese día ya abre el comercio establecido (malls, supermercados, tiendas varias), cadenas farmacéuticas. Estas Fiestas Patrias de larga duración y sus respectivas fondas se extienden hasta el domingo 22 de septiembre, pero el fin de semana el comercio funciona como cualquier fin de semana del año.



▶ La bolsa de un hombre explota en un supermercado en Beirut, Líbano, el 17 de septiembre 2024 en esta captura de pantalla de un vídeo.

# Cómo se construyó la inédita explosión de beepers que amenaza con hacer escalar el conflicto en Medio Oriente

**Como si hubiese** sido sacada de una historia de ficción, Hezbolá denunció que 12 personas murieron en un primer ataque explosivo remoto -incluidos dos menores-, que dejó casi 3.000 heridos, y otros 14 muertos en una segunda ronda dirigida a Walkie-talkies. Si bien fuentes estadounidenses aseguraron que Israel planificó el ataque, estos no lo han confirmado.

### José Ignacio Araya

Cuando la tensión entre Israel y el Líbano, puntualmente con el grupo militante islamita Hezbolá, parecía no poder escalar más luego de numerosos enfrentamientos grandes y pequeños en las últimas semanas, un evento amenaza con hacer estallar la frágil situación en Medio Oriente: la explosión de cientos de buscapersonas, o beepers, en un sofisticado, letal y preocupante ataque a gran escala.

De momento, el movimiento bélico no ha sido reclamado por Israel, pero tanto en la zona como su mayor aliado en Occidente, Estados Unidos, se lo han atribuido. Hezbolá rápidamente se lo atribuyó a Israel, postura que fue confirmada por funcionarios norteamericanos a The New York Times, mientras que CNN aseguró que se trató de una operación conjunta del Mosad, los servicios secretos israelíes destinados al exterior del país, y el Ejército del mismo país. Y no fue solo una. Al primero, ocurrido durante el martes, se sumó un segundo ataque dirigido a equipos personales de radio, abriendo dudas sobre hasta dónde los

equipos en manos de Hezbolá han sido intervenidos por la inteligencia -presuntamentede Israel.

A la espera de que se aclare el número final de afectados, autoridades libanesas han cifrado en 12 los muertos del primer ataque, con dos menores incluidos, y cerca de 3.000 heridos en distinto grado. El de este miércoles, en tanto, cobró la vida de 12 personas y dejó cerca de 450 heridos hasta el cierre de esta edición.

Fuentes citadas por distintos medios globales apuntan a una posible intervención en la cadena de producción de los localizadores, esos artefactos de comunicación escrita que parecían obsoletos, para insertar pequeñas cargas explosivas, pero lo suficientemente grandes como para matar o lesionar seriamente a quien sea que lo porte.

Desde ojos y dedos hasta extremidades perdidas, la operación también generó críticas debido a lo indiscriminado de su rango. Si bien se sabía que Hezbolá estaba utilizando estos artefactos de comunicación para saltarse la intervención telefónica de Israel, al ser detonados todos los buscapersonas al mismo tiempo, no se sabía quién -niño, civil o milicianoera el objetivo final.

### ¿Cómo se materializó la operación?

Los calificativos sobre el ataque abundan. "Sofisticado", dicen algunos analistas; "peligroso", dicen otros; "audaz", se lee también. Sea como fuere, fue un hecho que sorprendió al mundo. Y su ejecución es digna de una película de acción.

Según The New York Times, citando a fuentes reservadas estadounidenses y de otros países al tanto de la operación, Israel llevó adelante su operación ocultando material explosivo de mediana intensidad dentro de un lote nuevo de localizadores fabricados en Taiwán, los que luego fueron importados a El Líbano. Esto descarta la teoría de una intervención vía malware (como un virus informático o un derivado), y pone el foco en una intromisión física en los equipos que estallaron.

Hezbolá encargó sus beepers (y los Walkietalkies que explotaron este miércoles) hace cinco meses a la empresa Gold Apollo, de la isla autodeclarada como independiente de China, y los artefactos habrían sido manipulados antes de llegar a El Líbano, país que colinda con Israel por la frontera norte de este último.

Es en esa zona donde la mayor parte de los ataques de Hezbolá han sido lanzados, y también donde se han efectuado respuestas israelíes, aunque el Estado judío también ha llevado adelante incursiones al interior de su vecino. Vale recordar que la organización islamista ha atacado a Israel en "solidaridad" por la ofensiva en Gaza destinada a destruir a Hamas.

La mayoría de los localizadores eran el modelo AR924 de la compañía, pero también se enviaron otros tres diseños.

Según el periódico neoyorquino, incluso se sabe de las dimensiones del explosivo añadido a los equipos: entre una y dos onzas de material, el que se habría añadido a la batería de cada beeper, explicaron dos funcionarios. Y para detonarlos, un interruptor que se podía activar de forma remota.

### SIGUE►►



▶ Beepers en una sala de reuniones del edificio de la empresa Gold Apollo en Nuevo Taipéi, Taiwán, el 18 de septiembre de 2024.

Sin embargo, antes de llegar a la hora de la explosión, cerca de las 15:30 hora local, otro hecho ocurrió. Minutos antes de que iniciara el ataque, en Hezbolá empezaron a sospechar sobre la posible intervención de sus equipos de comunicación, confirmaron fuentes de inteligencia al medio El Monitor, lo que fue citado por el periódico israelí Haaretz.

El plan original, aseguró este último, no incluía detonar los localizadores en ese momento, pero debió modificarse luego de que los funcionarios islamistas notaran la operación. En un principio, dijo Haaretz, las fuerzas israelíes querían llevar adelante un gran ataque sorpresa para dañar severamente las capacidades de comunicación de Hezbolá, que cuenta con el apoyo directo de Irán. La teoría fue respaldada por el medio Axios, que citó a otras tres fuentes estadounidenses que estaban al tanto de las decisiones tomadas en los últimos dos días.

La agencia de noticias Reuters señaló que un total de 5.000 dispositivos que han llegado a El Líbano en los últimos meses podrían haber sido intervenidos por el Mosad, todo esto según una fuente de seguridad libanesa.

"El Mosad incluyó una placa dentro del artefacto que tiene material explosivo", relató al medio internacional, lo que hace que sea "muy difícil de detectarlo a través de cualquier medio. Incluso con cualquier dispositivo o escáner", añadió.

Así llegamos a las 15:30 hora local, momento en que cientos de personas recibieron un mensaje, aparentemente, de los líderes de Hezbolá, dijeron dos de los funcionarios consultados por el NYT. No era un llamado ni un anuncio, era lo que desencadenaba las explosiones. Si bien fueron varias las zonas del país que se vieron afectadas, gran parte de las explosiones se registraron en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa y un sector conocido como bastión de Hezbolá.

### Reacciones en cadena

Toda la operativa, según el periódico español El País, también demuestra "el verdadero poder de los servicios secretos israelíes". Esto porque, si bien la nación de Medio Oriente ha demostrado a lo largo de los años una gigante gama de posibilidades (ha lanzado bombas de una tonelada -matando a decenas de personasy ha hecho explotar teléfonos personales), la coordinación e intervención a gran escala de miles de equipos aparece como una nueva estrategia en un repertorio ya muy amplio.

Sin embargo, la operación ha estado lejos de quedar exenta de críticas. Así lo hizo saber el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó el rango indiscriminado del ataque.

"Atacar simultáneamente a miles de personas, ya sean civiles o miembros de grupos armados, sin saber quién estaba en posesión de los dispositivos, su ubicación y sus alrededores en el momento del ataque, viola el derecho internacional de los derechos humanos", planteó en una declaración.

En línea similar, Ronen Bergman, analista del diario israelí Yediot Aharonot, advirtió que "si Israel es realmente responsable, el ataque de los localizadores ha sido sin duda uno de los movimientos más originales, sorprendentes y dolorosos de esta guerra en la sombra. Este es el tipo de operación que está reservada para su uso solo en casos de emergencia".

Analistas advierten que pese a que el ataque avergonzó a Hezbollah y parece haber incapacitado a muchos de sus miembros, poco moverá en el plano bélico local, e incluso insta a una eventual escalada militar. "Este es un evento táctico sorprendente", dijo al New York Times Miri Eisin, miembro del Instituto Internacional de Contraterrorismo, una organización de investigación con sede en Israel. "Pero ni un solo combatiente de Hezbollah se moverá (de su línea de combate) debido a esto (...). Tener capacidades militares asombrosas no constituye una estrategia", cerró, refiriéndose al plan a largo plazo de Israel.

En CNN, Nick Paton aseguró en una columna que el momento del ataque "es revelador. El lunes mismo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró durante una reunión con el enviado estadounidense Amos Hochstein que el tiempo de la diplomacia con Hezbolá había pasado y que el poderío militar podía ser el protagonista. Literalmente horas después, toda la infraestructura de comunicaciones de su enemigo fue alcanzada con un ataque que, según una fuente de seguridad libanesa, utilizó localizadores adquiridos por Hezbolá en los 'últimos meses', lo que hizo necesario un largo plazo de tiempo en la planificación de la operación".

Al mismo tiempo, este hecho "sitúa a Hezbolá en otro momento poco envidiable de fragilidad: sumida en el caos, con una gran presión sobre ellos para que vuelvan a proyectar fuerza. El mismo dilema se les planteó tras el asesinato del alto comandante Fu'ad Shukr en agosto. Hezbolá se sintió obligada a contraatacar y mantener una sensación de disuasión. Sin embargo, poco a poco fue quedando claro que carecían de entusiasmo para un conflicto de mayor envergadura. Su líder, Hassan Nasrallah, retrasó su respuesta al momento que él eligiera y permitió que el apagado intercambio de disparos de cohetes y ataques aéreos que siguió el 25 de agosto no se les fuera de las manos".

De hecho, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró en una base de la fuerza aérea que estaban "abriendo una nueva fase en la guerra: requiere coraje, determinación y perseverancia de nuestra parte", según comentarios publicados en el sitio web del Ejército israelí.

Quienes también reaccionaron fueron los apuntados como proveedores de los equipos, la empresa Gold Apollo. Estos negaron haber fabricado los buscapersonas, y, en cambio, aseguraron que fue otro el fabricante de los equipos, y que usaron su marca como parte de un acuerdo de entrega de licencia.

"Ese producto no es nuestro. Solo se adhieren en nuestra marca de la empresa", aseguró Hsu Ching-Kuang, fundador y presidente de la compañía taiwanesa. Luego, mediante un comunicado, la empresa añadió que "solo brindamos autorización de marca registrada y no participamos en el diseño o fabricación de este producto", pese a que el modelo del beeper que estalló era promocionado en el sitio web de Gold Apollo, en una imagen que fue eliminada este miércoles. ●

# Guerra entre Rusia y Ucrania ya acumula un millón de muertos y heridos



▶ Alona Onyshchuk, de 39 años, visita la tumba de su marido en el Callejón de los Héroes de un cementerio local, en el pueblo de Lozuvatka, región de Dnipropetrovsk, Ucrania.

### Las elevadas pérdidas

en ambos bandos plantean problemas en el campo de batalla y aceleran los temores demográficos.

### Bojan Pancevski / The Wall Street Journal

El número de ucranianos y rusos muertos o heridos en los dos años y medio de guerra ha alcanzado aproximadamente el millón, una cifra asombrosa que dos países que luchan contra la disminución de su población de antes de la guerra tendrán que pagar en el futuro.

Determinar el número exacto de muertos y heridos en el conflicto ha sido difícil, ya que Rusia y Ucrania se han negado a publicar estimaciones oficiales o, en ocasiones, han dado a conocer cifras de las que se desconfía mucho.

Una estimación confidencial ucraniana de principios de este año cifraba en 80.000 los soldados ucranianos muertos y en 400.000 los heridos, según personas familiarizadas con el asunto. Las estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales sobre las bajas rusas varían, y algunos sitúan el número de muertos en cerca de 200.000 y el de heridos en torno a 400.000.

Las bajas están causando problemas a Rusia, que utiliza oleadas de soldados mal entrenados para tratar de avanzar en el este de Ucrania, al tiempo que intenta contrarrestar una reciente incursión ucraniana en la región de Kursk. Pero son mucho más perjudiciales para Ucrania, con una población de menos de una cuarta parte de la de su gigantesco vecino.

El alto -y rápido- aumento de las cifras en ambos bandos pone de relieve lo que será un efecto devastador a largo plazo para países que ya sufrían un descenso de la población antes de la guerra, debido principalmente a la agitación económica y los conflictos sociales. También ponen de manifiesto una de las motivaciones del presidente ruso Vladimir Putin para lanzar la invasión en 2022: aumentar la población de Rusia absorbiendo ucranianos. Las invasiones rusas y la captura de territorio ucraniano durante la última década han hecho que Ucrania pierda al menos 10 millones de personas bajo ocupación o como refugiados, según estimaciones del gobierno y demógrafos.

Putin lleva tiempo declarando que abordar el declive demográfico crónico de Rusia es una prioridad, y desde entonces el Kremlin se ha embarcado en una campaña de rusificación de los territorios ocupados, que incluye el secuestro a gran escala de niños y la presión a los ucranianos para que obtengan la ciudadanía rusa. En la región ocupada de Donbás, la venta de propiedades y otras transacciones exigen ahora la obtención de la ciudadanía rusa.

La Ucrania actual formó parte del Imperio Ruso, y Putin ha afirmado en repetidas ocasiones que pretende devolver el país a ese estado. Niega la identidad y la condición de Estado de Ucrania y afirma que los ucranianos, un pueblo mayoritariamente eslavo y cristiano ortodoxo, son en realidad parte de la nación rusa.

"La demografía es una prioridad para Putin, que quiere utilizar a Ucrania y a su pueblo para consolidar el núcleo eslavo de Rusia", afirma Ivan Krastev, politólogo de origen búlgaro y autor de un próximo libro sobre demografía europea. "Pero para Ucrania, el dilema es existencial: ¿cuánta gente puedes perder en una guerra antes de perder tu futuro?".

La medida más eficaz de Putin para aumentar la población de Rusia antes de la invasión a gran escala fue la anexión de Crimea a Ucrania en 2014, que añadió alrededor de 2,4 millones de personas a Rusia, según Krastev, que basó sus estimaciones en el último censo ruso.

Aunque Rusia ha ganado población acaparando territorio, la guerra ha tenido un efecto devastador en su demografía interna y en el mercado laboral. Más de 600.000 rusos han huido del país desde que comenzó la invasión a gran escala. Se trata principalmente

### **SIGUE** ▶▶



► Personas procedentes de Mariupol y del este de Ucrania desembarcan de un tren en la estación de ferrocarril de Nizhni Nóvgorod, Rusia, el jueves 7 de abril de 2022.

de profesionales jóvenes y en ascenso que pudieron permitirse trasladarse a otros países y empezar una nueva vida.

Rusia ha dependido tradicionalmente de la emigración laboral desde Asia Central, pero la guerra redujo, y en algunos casos incluso invirtió, el flujo de trabajadores emigrantes. Esto agravó la creciente escasez de mano de obra en Rusia, ya que Siberia y el Lejano Oriente se están despoblando rápidamente. Expertos vinculados al gobierno han planteado públicamente la idea de importar trabajadores de Corea del Norte.

Los asaltos de Rusia a Ucrania han tenido un efecto catastrófico en la población de su país vecino. El censo más reciente, de 2001, registró 48 millones de habitantes. A principios de 2022, antes de la invasión rusa, esa cifra había caído a 40 millones, incluyendo regiones como Crimea que Rusia ocupó en 2014, según demógrafos y funcionarios ucranianos. Con más de seis millones de personas que han huido de Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, según la Organización de

las Naciones Unidas, y Rusia apoderándose de más tierras, la población total en el territorio controlado por Kiev ahora se ha reducido a entre 25 y 27 millones, según estimaciones del gobierno ucraniano no reveladas anteriormente.

Oleksandr Gladun, investigador del Instituto Ptoukha de Demografía, dio unas estimaciones más altas: 42 millones para la población de toda Ucrania antes de la guerra y unos 29 millones viviendo en territorio controlado por el gobierno a principios de este año. La población de Ucrania solo podrá calcularse un par de años después del final de la guerra, cuando el número de retornados esté claro, dijo.

El efecto podría ser duradero. Junto con las muertes militares, la tasa de natalidad de Ucrania también se desplomó hasta el nivel más bajo registrado: en el primer semestre de este año, murieron tres veces más personas de las que nacieron, según datos del gobierno. En este periodo hubo unas 250.000 muertes y más de 87.000 nacimientos, lo que supone un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, según cifras del gobierno. En 2021, el año anterior a la invasión a gran escala, se registraron más de 130.000 nacimientos.

La forma de hacer la guerra de Rusia también tiene como objetivo hacer de Ucrania un país inhabitable. Los ataques rusos con misiles y drones han dejado fuera de servicio grandes partes de la red energética ucraniana, incluidas centrales eléctricas, lo que podría llevar a muchos más ucranianos a buscar refugio fuera del país este invierno si provoca importantes cortes de electricidad y calefacción.

El gobierno de Ucrania, al igual que el de Rusia, mantiene en secreto las bajas de guerra. El presidente Volodymyr Zelensky declaró en febrero que hasta la fecha habían muerto unos 31.000 soldados. Varios exfuncionarios políticos y de seguridad afirmaron que esa subestimación estaba pensada en gran medida para aplacar a la sociedad y ayudar a continuar la movilización de nuevos reclutas, muy necesarios. Un portavoz de Zelensky declinó hacer comentarios.

Una de las principales razones por las que Ze-

lensky se niega a movilizar a la cohorte clave de hombres de entre 18 y 25 años -normalmente el grueso de cualquier fuerza de combatees porque la mayoría de estas personas aún no ha tenido hijos, según los exfuncionarios ucranianos. Si los reclutas de ese grupo de edad murieran o quedaran incapacitados, las perspectivas demográficas futuras se reducirían aún más, afirman los demógrafos ucranianos.

Por ello, Ucrania se ha resistido a los llamamientos de sus socios occidentales para lanzar más hombres a la lucha y solo ha llevado a cabo una movilización parcial. La edad media de los combatientes ucranianos supera ya los 43 años, según estimaciones de funcionarios gubernamentales y militares. Kiev ha reclutado a un pequeño número de convictos y extranjeros para aumentar el número de efectivos.

Se desconoce el número de civiles muertos. La conquista por Rusia en 2022 de la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste del país, se cobró por sí sola más de 8.000 vidas, según estimaciones de la organización no gubernamental Human Rights Watch.



► En 2024, 5.451 personas con discapacidad se matricularon en alguna universidad, muy por encima de los 3.236 estudiantes registrados en 2022 y los 4.341 en 2023.

Durante los últimos tres años la matrícula de personas con discapacidad ha aumentado notablemente. ¿Qué ha cambiado en el sistema? ¿Qué alternativas ofrecen las universidades? ¿Cuáles son los beneficios de mejorar la inclusión en la educación?

### Cristina Pérez

El ingreso de personas con discapacidad a la educación superior ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en Chile como a nivel mundial. Según datos del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015, elaborado por el Ministerio de Educación (Mineduc), el 9,1% de las personas adultas con discapacidad en el país completa estudios superiores, reflejando un avance en la inclusión educativa.

El último informe de matrículas de la Subsecretaría de Educación Superior reafirma esta tendencia. En 2024, 5.451 personas con discapacidad se matricularon en alguna universidad, muy por encima de los 3.236 estudiantes registrados en 2022 y los 4.341 en 2023.

Si se incluyen los y las estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica, el total de matriculados con discapacidad en la educación superior en 2024 es de 12.479 personas. De este grupo, un 52% son hombres y un 48% mujeres. En los últimos dos años, la matrícula de personas con discapacidad ha aumentado 65%.

En cuanto a las áreas de estudio, la mayoría del estudiantado con discapacidad se concentran en carreras de Tecnología (25%), seguidas de Administración y Comercio (17%), y las áreas de Salud y Ciencias Sociales, ambas con 15%. La distribución geográfica muestra que el 70% de los estudiantes con discapacidad están en la Región Metropolitana, Biobio, Valparaíso y La Araucanía, lo que subraya la concentración en las principales zonas urbanas del país.

### Cuánto ha aumentado la matrícula

El aumento de la matrícula de personas con discapacidad en las universidades se debe entre otras razones a la Ley de Educación Superior y la Ley de Universidades del Estado de 2018, que han jugado un rol clave en este avance, exigiendo a las instituciones mayores esfuerzos en este ámbito. El criterio número siete de acreditación, que solicita avances en inclusión, ha obligado a las universidades a implementar medidas específicas para garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad.

Para responder a este desafío, las universidades han creado Vicerrectorías y Direcciones especializadas, además de programas de apoyo tanto para estudiantes como para docentes. Estos esfuerzos se han complementado con la identificación de personas en situación de discapacidad y la formación de equipos interdisciplinarios que aborden el tema.

A su vez, el DEMRE ha desarrollado mecanismos para facilitar la participación de estos estudiantes en las pruebas de acceso, permitiendo que más de 12 mil personas soliciten adecuaciones para la PAES 2024, comparado con las 92 solicitudes en 2017.

En las universidades estatales, la Red de Universidades Estatales por la Inclusión, co-



### SIGUE▶▶

ordinada por la UFRO desde 2023, ha sido fundamental para avanzar en esta materia. Actualmente, las 18 universidades públicas del país cuentan con programas o unidades de inclusión, y están trabajando en un diagnóstico del estado de la inclusión en sus comunidades universitarias, cuyo resultado se espera para el segundo semestre de 2024. Además, se busca establecer criterios comunes para los mecanismos de acceso especial a la educación superior.

La Universidad de La Frontera (UFRO) ha sido pionera en la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior. Desde el año 2000, la institución comenzó a recibir a estudiantes en situación de discapacidad, aunque no fue hasta 2015, con la adjudicación de un proyecto de Fortalecimiento Institucional del Mineduc, que se creó un programa específico de apoyo. Este programa, conocido inicialmente como PIAA y hoy como PIAED, marcó un hito al ser una de las primeras iniciativas de este tipo antes de la ley de inclusión. En 2021, UFRO avanzó aún más al crear el Programa de Inclusión Académica para Estudiantes Neurodiversos en su Facultad de Ingeniería y Ciencias (PIA FICA).

De acuerdo con el informe de matrículas 2024 de esta casa de estudios, UFRO es la tercera universidad estatal con mayor número de estudiantes con discapacidad, con 140 personas matriculadas, siendo superada solo por la Universidad de Chile (287) y la Universidad de Santiago (170).

José Francisco Subercaseaux, director nacional de Bienestar Estudiantil e Inclusión de la Universidad San Sebastián (2° lugar), señala que "el incremento en la matrícula de estudiantes con discapacidad en nuestra universidad es el resultado de un contexto institucional favorable". Subercaseaux atribuye este aumento a iniciativas como el Programa de Integración Escolar (PIE), que desde los años 90 ha apoyado a estudiantes con discapacidad en la educación básica y media. Además, menciona que la USS ha impulsado políticas de inclusión, como la reciente creación de la Dirección Nacional de Bienestar Estudiantil e Inclusión, y programas específicos que promueven la inclusión de estudiantes con discapacidad y Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Por su parte, el Departamento de Inclusión y Derecho a la Diferencia de la Universidad de Santiago (2° estatal) destaca el impacto de los ajustes razonables en la PAES, implementados desde 2017, como un factor clave en el aumento de matriculados con discapacidad. "Nuestro compromiso histórico con la inclusión y equidad está profundamente arraigado en los valores de la USACH", afirman desde el departamento. Además, subrayan la reciente creación de la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad, que ha permitido desarrollar estrategias para eliminar barreras y asegurar el acceso a la educación superior.



Todas las universidades del país han reforzado sus políticas inclusivas.

### Inclusión en la educación superior

Según Soledad Lara, subgerente comercial de Fundación Descúbreme, "la educación superior debe ser un espacio que refleje y fomente la diversidad", permitiendo a las personas con discapacidad desarrollar su potencial sin barreras ni discriminación.

El ingreso de personas con discapacidad a la educación superior ha crecido, en línea con la Ley N.º 20.422, que exige que las universidades cuenten con mecanismos de acceso para estos estudiantes. Desde la perspectiva de Fundación Descúbreme, la inclusión no sólo beneficia a los estudiantes con discapacidad, sino que enriquece el entorno académico para toda la comunidad universitaria, fomentando la empatía y el entendimiento.

Además, las políticas inclusivas en las universidades permiten que los estudiantes con discapacidad accedan a recursos y apoyo especializado, lo que mejora su formación académica y fortalece sus competencias para enfrentar el mercado laboral. "Estas políticas no solo permiten alcanzar metas académicas, sino que también preparan mejor a los estudiantes para el mundo laboral", dice.

### Programas de admisión y acompañamiento

En Chile, casi la totalidad de universidades han desarrollado programas de admisión y acompañamiento para estudiantes en situación de discapacidad.

En la UFRO, el proceso de admisión para estudiantes con discapacidad incluye una entrevista psicosocioeducativa para conocer sus trayectorias e intereses. La Dra. Krause señala que la PAES no es accesible para todos, por lo que esta vía especial busca corregir las brechas socioeducativas.

Actualmente, 235 estudiantes de pregrado participan en el Programa PIAED y 90 en el PIA FICA, diseñado específicamente para estudiantes neurodiversos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Además, para el proceso de admisión 2024, 35 personas en situación de discapacidad postularon a través de la vía especial sin necesidad de rendir la PAES.

La Dra. Arlett Krause Arriagada, directora del Departamento de Psicología UFRO, destaca que "los principales desafíos han sido posicionar el tema como esencial dentro de la universidad y avanzar en políticas institucionales", mientras Eduardo Hebel, rector de la UFRO, dice que "para continuar y avanzar en ello (inclusión), las universidades debemos contar con recursos que nos permitan poner en marcha todas las iniciativas que hemos creado para atender y dar respuesta a esta sentida demanda. Solo así podremos lograr una verdadera inclusión".

En la USACH, por ejemplo, existe un Cupo de Acceso Directo y Equidad para personas con discapacidad. Desde el Departamento de Inclusión explican que esta vía de admisión busca garantizar que los estudiantes puedan acceder, permanecer y egresar, adaptando las metodologías de enseñanza y proporcionando acompañamiento académico especializado, para que no solo logren un rendimiento académico adecuado, sino que también se sientan parte de la comunidad universitaria.

Por su parte, la USS ha implementado el programa "Incluye USS", que se enfoca en identificar las necesidades de apoyo de los estudiantes con discapacidad a través de entrevistas personalizadas. Una de las iniciativas destacadas es el programa "Embajadores de la Inclusión", donde estudiantes capacitados apoyan a sus compañeros en su inserción universitaria. Subercaseaux, subraya la importancia de "crear conciencia en los espacios de convivencia entre los estudiantes para fomentar una verdadera relación inclusiva".

### Una transición más inclusiva

La transición de los estudios al ámbito laboral para personas con discapacidad en Chile ha mejorado con la implementación de leyes como la Ley de Inclusión Laboral 21.015 y la reciente Ley 21.690 de 2024, que establecen cuotas de contratación y promueven un entorno laboral más inclusivo. Según Lara, este marco normativo "favorece la inclusión laboral y entrega herramientas a los equipos de trabajo, contribuyendo a mejorar la cultura inclusiva en las organizaciones".

Además de estas leyes, Lara destaca la importancia de desarrollar campañas de sensibilización y formación continua en las empresas sobre discapacidad e inclusión. También subraya la necesidad de ampliar los servicios de orientación profesional, proporcionando a los estudiantes con discapacidad apoyo en la búsqueda de empleo y formación en habilidades transversales que los preparen para enfrentar el mundo laboral de manera más efectiva.



# Los cuatro alimentos que más riesgo tienen de provocar diabetes

**Un nuevo estudio** reveló que algunos alimentos ultraprocesados son más peligrosos de lo que pensamos. Se trata de los snacks salados, las carnes procesadas, las comidas preparadas y las bebidas endulzadas, ya sea con azúcar o edulcorantes artificiales.

### Josefa Zepeda

La adicción a los alimentos ultraprocesados (UPF por sus siglas en inglés) se ha convertido en un problema de salud pública y en una creciente preocupación en la sociedad contemporánea. Estos productos, caracterizados por su alto contenido en grasas saturadas, azúcares añadidos y aditivos, han inundado los estantes de los supermercados y las cartas de los restaurantes de comida rápida, generando una adicción que va más allá de una simple preferencia por su sabor. Pero, ¿qué tan peligrosos son realmente para nuestra salud?

Un nuevo estudio publicado en The Lancet Regional Health – Europe, en colaboración con la Universidad College de Londres (UCL), ha identificado los cuatro alimentos ultraprocesados más perjudiciales en términos de riesgo de diabetes tipo 2. Los resultados son alarmantes: estos productos, presentes en la dieta diaria de muchas personas, aumentan de manera significativa el riesgo de desarrollar esta enfermedad crónica.

### Hábitos alimenticios

El estudio, que analizó los hábitos alimenticios de más de 300,000 personas en ocho países europeos a lo largo de casi 11 años, reveló que ciertos alimentos ultraprocesados presentan un riesgo significativamente mayor para la diabetes tipo 2. Los cuatro culpables principales son: los snacks salados, los productos de origen animal como las carnes procesadas, las comidas preparadas y las bebidas endulzadas, ya sea con azúcar o edulcorantes artificiales.

La profesora Rachel Batterham, autora principal del estudio y experta en obesidad y endocrinología de la UCL, explicó en un comunicado que "no todos los alimentos categorizados como UPF son iguales en términos de los riesgos para la salud asociados con ellos". Esta distinción es clave, ya que muchos alimentos considerados básicos en la dieta, como el pan y los cereales, no presentaron los mismos niveles de riesgo que otros ultraprocesados. Por lo tanto, al hablar de recomendaciones dietéticas, es esencial tratar estos productos de manera diferenciada.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio fue la fuerte correlación entre el consumo de ultraprocesados y el riesgo de diabe-

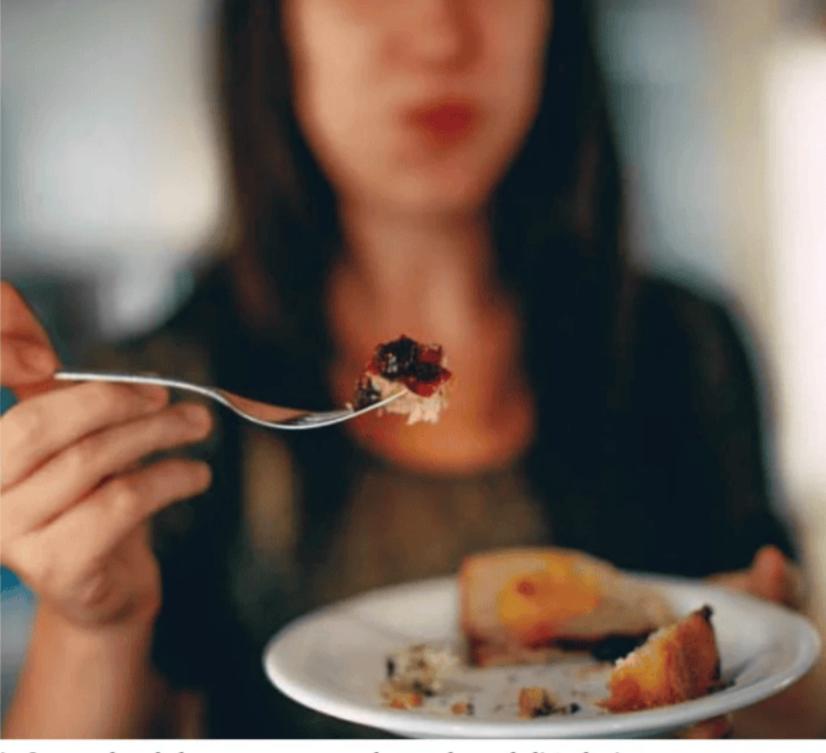

► Los snacks salados y carnes procesadas encabezan la lista de riesgo.

tes. Según los investigadores, cada aumento del 10% en la ingesta de alimentos ultraprocesados estaba relacionado con un incremento del 17% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto sugiere que, a medida que la proporción de UPF en la dieta diaria aumenta, el riesgo de sufrir esta enfermedad también crece exponencialmente.

Samuel Dicken, investigador principal del estudio, destacó la importancia de estos resultados: "Sabemos que los alimentos ultraprocesados están asociados con un mayor riesgo de ciertas enfermedades como la diabetes tipo 2. Como se esperaba, nuestros hallazgos confirman este vínculo y muestran que cada aumento del 10% en la dieta procedente de la UPF aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

De todos los alimentos ultraprocesados analizados, las bebidas endulzadas, ya sean con azúcar o con edulcorantes artificiales, resultaron ser particularmente peligrosas. En los participantes que consumían la mayor cantidad de UPF, casi el 40% de su ingesta provenía de estas bebidas, lo que representaba un 9% de su dieta total. Este alto consumo de bebidas azucaradas ha sido vinculado no solo a la diabetes, sino también a enfermedades cardiometabólicas y otros problemas de salud graves, como la inflamación crónica.

### Las buenas noticias

A pesar del panorama sombrío, el estudio también encontró algunas buenas noticias. Los panes, las galletas, los cereales para el desayuno, los dulces y las alternativas a base de plantas se asociaron con una menor incidencia de diabetes tipo 2. La profesora Batterham señaló que "el pan y los cereales, por ejemplo, son alimentos básicos en la dieta de muchas personas. Según los resultados, creo que deberíamos tratarlos de forma diferente a los snacks salados o las bebidas azucaradas en lo que respecta a los consejos dietéticos que ofrecemos".

Este hallazgo sugiere que no todos los ultraprocesados deben ser eliminados de la dieta de manera indiscriminada. Al contrario, algunos pueden seguir formando parte de una alimentación balanceada, siempre y cuando se elijan con precaución.

El estudio también exploró las posibles soluciones para reducir el riesgo de diabetes. Los investigadores realizaron un análisis de sustitución, en el que se evaluaba el impacto de reemplazar los UPF por alimentos no procesados o mínimamente procesados (MPF), como frutas, verduras y carnes frescas.

Los resultados fueron concluyentes: sustituir un 10% de la dieta basada en UPF por MPF redujo el riesgo de diabetes en un 14%, mientras que la sustitución por alimentos procesados (PF), como frutos secos salados o queso, redujo el riesgo en un 18%.

Estos resultados son una clara llamada a la acción: reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y reemplazarlos por opciones más naturales puede tener un impacto significativo en la prevención de la diabetes tipo 2.

A pesar de los contundentes hallazgos, los investigadores han advertido que se necesitan más estudios para comprender completamente los mecanismos detrás de la relación entre los alimentos ultraprocesados y la diabetes. El equipo de la UCL ya está llevando a cabo un ensayo clínico para evaluar cómo diferentes dietas influyen en el riesgo de desarrollar esta enfermedad, y se espera que los resultados se publiquen en los próximos años.

En palabras del profesor Marc Gunter, otro de los autores del estudio, "si bien un estudio de este tipo no puede determinar relaciones causales, sí sugiere que reducir el consumo de algunos UPF y reemplazarlos por alimentos integrales sin procesar podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Ahora es necesario realizar más investigaciones para comprender los mecanismos y las posibles vías causales".

El creciente cuerpo de investigación sobre los alimentos ultraprocesados subraya la urgencia de repensar nuestra dieta. Aunque algunos ultraprocesados pueden ser tolerables, los snacks salados, las carnes procesadas, las comidas preparadas y las bebidas azucaradas representan un riesgo grave para la salud. Reemplazar estos productos con opciones más naturales no solo puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2, sino también mejorar la calidad de vida a largo plazo.



# ¿Cómo se estableció "el 18" como fecha de las Fiestas Patrias?

En los albores de la República, habían tres festividades cívicas dedicadas a la patria. Sin embargo, en 1837 se decidió dejar solo la de septiembre. Razones económicas y políticas explican esta decisión. En Culto le contamos la historia.



▶ Hasta 1823, las festividades patrióticas eran tres: 12 de febrero, 5 de abril y el 18 de septiembre.

### Pablo Retamal N.

Chile, 1837. La primavera se acerca. El bajo pueblo celebra las fiestas patrias en las chinganas y fondas. En ese tiempo simplemente son construcciones precarias hechas con palos, tablas, troncos, ramas de árboles, paja y cualquier material que sirva. Da lo mismo, la cosa es celebrar. El piso es de tierra, pero a nadie le importa. La mayoría de la plebe desempeña sus labores en el mundo rural, en chacras y es algo habitual.

La gente celebra "el cumpleaños de Chile" comiendo buñuelos fritos, carne asada, pescado, u otras delicias como las empanadas que
tanto éxito tienen en las cocinerías populares
(las "vivanderas", como menciona Gabriel
Salazar en su obra Labradores, peones y proletarios). ¿El baile y la música? Los hits de la
época estaban en manos de la zamacueca, la
zapatera, el llanto y el cuándo. Por supuesto,
no faltan los tragos. ¿El predilecto? No era la
piscola, sino la infaltable chicha, aunque tam-

bién el vino y el aguardiente ocupaban un lugar de privilegio.

La viajera inglesa María Graham, en su Diario de mi residencia en Chile, narra cómo era la diversión: "El pueblo parece gozar extraordinariamente en haraganear y beber diversas clases de licores, especialmente chicha, al son de una música bastante agradable de arpa, guitarra, tamborín y triángulo, que acompañan las mujeres con canciones amorosas y patrióticas. Los músicos se instalan en carros, techados generalmente con caña o paja, y tocan sus instrumentos para atraer compradores a las mesas cubiertas de tortas, licores".

Ese año en particular, el gobierno de Joaquín Prieto –en un decreto firmado conjuntamente con su ministro del Interior, Relaciones exteriores, Guerra y marina, Diego Portales– decretó que las fiestas patrias tendrían un solo día. El 18 de septiembre.

### Menos fiesta, más trabajo

Tradicionalmente, se suele asociar al 18 de sep-

tiembre con la idea de la independencia de Chile. No obstante, esto es un error, así lo explica el historiador y académico de la Universidad de Chile, Cristián Guerrero Lira: "Es simple. En 1810 se buscaba un gobierno autónomo, sin dependencia de los gobiernos provisorios que se establecieron en España y también respecto del virrey del Perú, estando sometidos al Rey. En definitiva, no se quería salir de la monarquía. En cambio, en 1818 se pretende ser absolutamente independiente de la monarquía y del Rey, que ya había regresado de su cautiverio, por lo tanto se quería establecer una república, no como en 1810.

Hasta 1823, las festividades patrióticas eran tres: 12 de febrero, 5 de abril, y el 18 de septiembre. Es decir, una celebración por cada una de las fechas relevantes durante el proceso emancipatorio, con la proclamación de la independencia, la batalla de Maipú y la conformación de la primera junta nacional de gobierno, respectivamente. Es decir, desde los comienzos de la república se consideró al "18 como una fe-

cha crucial, pese a que su intención no era independentista. Pero, el 14 de agosto de 1824, y con Ramón Freire como Director Supremo, se abolió la conmemoración del 5 de abril y se dejaron como festividades cívicas oficiales al 12 de febrero y el 18 de septiembre.

"No habrá en lo sucesivo más días feriados que el 12 de febrero por el aniversario de la declaración de nuestra independencia, y el diez y ocho de septiembre por el de la regeneración política de Chile", rezaba el decreto.

La historiadora Paulina Peralta, en su libro ¡Chile tiene fiesta! El origen del 18 de septiembre 1810-1837, explica que el motivo que tuvo la administración de Freire para eliminar el feriado del 5 de abril fue la idea de generar un ideal de trabajo en la población, acostumbrándola a tener menos días festivos. "A partir de la década de 1820, el gobierno comenzó a esforzarse por modificar 'desde arriba' ciertos comportamientos bastante arraigados, necesario para



### SIGUE▶▶

imponer la idea del progreso. Un primer paso en este sentido, era promover una nueva ética del trabajo, que fuera políticamente adecuada a los nuevos parámetros que se iban estableciendo. De ahí a que el exceso de días feriados, característicos de los tiempos coloniales, fuese visto como un factor contraproducente para los deseos de modernidad que se proponían".

"No se atacaba el feriado en sí, sino el exceso de ellos, heredados desde tiempos coloniales. El grupo dirigente era consciente que restringiendo la posibilidad de ocio mediante la reducción de ciertos feriados, lograría ejercer un fuerte control en los pocos días que iban quedando como tales, y probablemente evitar que estos derivaran en desórdenes", agrega Peralta.

Sin embargo, tener dos festividades patrias fue un problema. Peralta explica en el citado texto que una razón importante fue el precario estado en que el Cabildo de Santiago -encargado de organizar las festividades- se encontraba debido a la obligación. La institución debía endeudarse constantemente para solventar los gastos de las festividades. "La crisis económica por la que atravesaba el organismo municipal no pudo ser combatida con las medidas tomadas hasta ese momento. Por tanto, quedaba la opción de ser bastante más radicales e iniciar un nuevo proceso de reducción de los diversos gastos que por reglamento les correspondían, uno de los cuales eran las fiestas cívicas: o se celebraba el 12 de febrero o el 18 de septiembre. Así de drástico".

¿Qué tanto gasto tenía el cabildo? Paulina Peralta los detalla: "La municipalidad no solo estaba encargada de preparar una función de fuegos en la plaza, sino que también debía cubrir banquetes, orquestas, bailes preparados para la ocasión, remodelaciones de los espacios públicos, diversos adornos, tablados, gastos en la función religiosa –entre los que se contaba el sermón–, e iluminaciones en varias zonas de la ciudad".

La historiadora también agrega otro factor, de tipo simbólico. Resulta que al mantener ambas fechas, la gente solía confundirse, entonces, comenzó a ocurrir que nadie sabía muy bien qué celebraba. "La fiesta cívica del 12 de febrero conmemoraba dos sucesos ocurridos en años distintos, uno de carácter 'militar' y otro 'civil'. Este hecho se tornaba muchas veces contraproducente, ya que ni permitía contar de manera acertada los años transcurridos, determinando con eso que la fiesta no cumpliera con su función de llevar la 'cuenta' del paso del tiempo".

"En contraposición a eso, el 18 de septiembre se presentaba como la conmemoración de un único suceso y además tenía la cualidad de haber sucedido en un año terminado en cero, lo que de alguna manera 'facilitaba' la tarea de llevar un registro acabado de los años de vida republicana y nacional", agrega Peralta.

### Todos contra O'Higgins

Sin embargo, para Cristián Guerrero Lira, la explicación va por otro lado, y es mucho más política. "Básicamente por una suerte de reacción contraria a O'Higgins pues había varias celebraciones en las que se le rendía homenaje,



▶ Tradicionalmente, se suele asociar al 18 de septiembre con la independencia de Chile.

como el 5 de abril y el 12 de febrero. Existiendo gobiernos posteriores contrarios a él aparecía extraño que se mantuviesen esas festividades. Entonces, tiempo después se optó por dejar solamente el 18 de septiembre puesto que desde 1811 se celebraba esa fecha, e incluso el mismo O'Higgins la calificaba como la del inicio de la revolución".

Lo señalado por Guerrero Lira no es casual. Freire, quien eliminó la festividad del 5 de abril, fue en su momento uno de los líderes del alzamiento de la ciudad de Concepción que desembocó en la abdicación del Director Supremo, el 28 de enero de 1823. Por otro lado, Portales, al lado de Prieto, no quería por ningún motivo el regreso de O'Higgins a Chile. El chillanejo permanecía en el exilio en Perú tras haber dejado su cargo y contaba con partidarios que pedían su regreso.

Portales, como explica Alberto Edwards Vives en su libro La fronda aristocrática (1928), creía que el prócer de vuelta en Chile sería un elemento que crearía desorden y que alteraría el modelo de gobierno autoritario e impersonal que había contribuido a crear. "Su hostilidad contra O'Higgins no nacía, como se ha dicho, de las sugestiones carrerinas o godas de su séquito íntimo. La restauración del ilustre fundador de nuestra Independencia significaba, sí, la muerte de su sistema, pues habría vinculado el poder al prestigio y a la vida de un hombre".

"El cansancio producido por las turbulencias anteriores, la actividad, el prestigio innegable y las aptitudes políticas de O´Higgins, podrían haberlo mantenido en el gobierno después de su restauración, quizás, hasta su muerte, y éste habría sido sin Portales, el desenlace lógico de la revolución de 1829. Pero, pocos años más adelante, a la desaparición de O'Higgins, el problema que Portales quería resolver, desde luego y para siempre, habría resucitado aún en peores condiciones. Por eso, de un solo golpe, Portales decapita al o'higginismo y ahuyenta las esperanzas de la politiquería civilista que comenzaba a levantar la cabeza", agrega Edwards Vives.

Asimismo, Guerrero Lira asegura que en la supresión del feriado del 12 de febrero hubo otro factor influyente: "su cercanía con la cuaresma".

### ¿Y el 12 qué pasó?

Al viento de las batallas, y en primavera, el gobierno del Director Supremo, Bernardo O'Higgins había instaurado como festivo el 12 de febrero. Fue el día en que, 1818, en Talca, el hijo del Virrey proclamó oficialmente la independencia de Chile, y lo hacía en esa fecha aludiendo a su vez al 12 de febrero de 1817, fecha de la batalla de Chacabuco con el decisivo triunfo del Ejército de Los Andes sobre los realistas.

En internet, circula información de que el general habría firmado la declaración de independencia el 1 de enero de 1818, y que lo ocurrido tiempo después en Talca solo fue una ceremonia. Sin embargo, la realidad fue otra. Lo explica el profesor Guerrero Lira: "No es efectivo que O'Higgins firmase un acta de independencia en Concepción o en Talcahuano. Eso es una tradición oral de la zona que no tiene comprobación documental alguna y que se hizo pública a fines de la década de los 30 del siglo XX. El texto de la declaración dice que se firmó en Concepción el 1 de enero de 1818 ya que O'Higgins ordenó, a mediados de enero de ese año, es decir después, que se pusiese esa fecha, para que cuando se proclamase la independencia la provincia quedara incluida pues desde inicios de enero estaba en manos de los realistas".

"Acta de declaración no existe ni ha existido nunca –agrega Guerrero Lira–. Lo que si existe es el texto de la declaración, aprobado y enmendado por O'Higgins a fines de enero de 1818 y se conserva en el archivo del Congreso. Lo que había en la Moneda era una copia caligráfica de ese texto que se hizo en 1832 y que tenía las firmas de O'Higgins y sus ministros, pero no era de 1818. En Talca y otras ciudades se realizó una proclamación el 12 de febrero de 1818, de acuerdo a lo que estaba estipulado desde fines del año 1817.

De acuerdo a lo que señala Diego Barros Arana en el tomo XI de su monumental Historia general de Chile, O'Higgins, quien había llegado
a Talca al mando del ejército para hacer frente
a una nueva expedición española, proclamó el
siguiente texto: "Juro a Dios, y prometo a la patria, bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna sostener la presente declaración de independencia absoluta del estado chileno de Fernando VII, sus sucesores, y de cualquiera otra
nación extraña".

En Santiago, la ceremonia fue presidida por el Director Supremo delegado, el general Luis de la Cruz, y tuvo como invitados al general José de San Martín y al diputado argentino Tomás Guido. La declaración fue impresa y distribuida en variados lugares, para que el pueblo la leyera. En la ciudad del Maule, O'Higgins dispuso de celebraciones populares y ordenó que el Ejército disparara salvas de fusil y de cañón, a modo de homenaje. Barros Arana asegura que dichos disparos, como si fuesen un aviso, "fueron oídas por las partidas de vanguardia de los invasores. Se necesitaban todavía grandes esfuerzos para afianzar esta declaración". •





► En estos días festivos, también habrá panoramas para realizarse en casa, como el cine y las series.

# Estrenos, clásicos y joyas por descubrir: 10 películas y series para el fin de semana XXL

Estas Fiestas Patrias ofrecen cinco días para ir a fondas, comer y, por qué no, ver una buena película o hacer maratón de series. Culto ofrece aquí una variada selección de diez títulos nacionales y extranjeros para disfrutar durante los cinco días de celebración.

### Constanza Moncada M.

### Bombal (2012)

El lugar de la otra, la próxima película de Maite Alberdi, explora la vida de la escritora chilena María Carolina Geel, lo que ha despertado el interés por redescubrir las biografías de importantes mujeres de la literatura nacional.

La miniserie Bombal (2012), protagonizada por Blanca Lewin, aborda la historia de María Luisa Bombal, autora de novelas como La última niebla (1934) y La amortajada (1938). En particular, los dos episodios de esta producción relatan los días previos de la escritora al intento del asesinato de su amante, Eulogio Sánchez.

"Una historia humana, intensa y desgarradora, llena de dolor, pero también de amistad con otros grandes literatos iberoamericanos", dice la sinopsis. Esta creación, dirigida por Marcelo Ferrari, está disponible de forma gratuita en CNTV.

### Los que se quedan (2023)

Los que se quedan (2023) es una película sobre celebraciones y vínculos. Ambientada en Navidad, esta cinta permite reflexionar sobre la familia y la amistad gracias a la historia de Paul Hunham (Paul Giamatti), un profesor cascarrabias y sus estudiantes incomprendidos, quienes deben quedarse en el internado porque no tienen con quien pasar las fiestas.

Esta película fue estrenada el año pasado, pero llegó al streaming de la mano de Max a inicios de septiembre. Recibió cinco nominaciones a los Premios Oscar 2024, entre las cuales Da'Vine Joy Randolph se coronó como Mejor Actriz de Reparto.

### Nahuel y el libro mágico (2020)

Esta película de animación trasladará a toda la familia a la isla de Chiloé. Dirigido por el chileno Germán Acuña, el filme de una hora y 38 minutos sigue a Nahuel, un niño que, a pesar de ayudar diariamente a su padre pescador, tiene fobia al mar.

La historia da un vuelco cuando el pequeño descubre, en una vieja casona, un libro misterioso que será puerta de entrada a misterios de la isla y su cosmovisión.

Nahuel y el libro mágico (2020) está disponible en Disney+.

### Agatha en todas partes (2024)

Una nueva serie se suma al mundo de Marvel. En esta oportunidad, los fanáticos del UCM podrán adentrarse en la historia de Agatha Harkness, personaje que aparece por primera vez en la serie WandaVision (2021).

Kathryn Hahn regresa en el papel de esta villana, quien descubre que se quedó sin poderes después de que un sospechoso Jovencito gótico (Joe Locke) la libera de un hechizo deformado. Esta miniserie spin-off, que proyecta 9 episodios, se estrena el próximo 18 de septiembre en Disney+.

### Los Colonos (2023)

Para volver a tierras nacionales, Los Colonos (2023), dirigida por Felipe Gálvez, relata la historia de una expedición a la Patagonia chilena a fines del siglo XIX. En un inicio, el grupo pretende delimitar las tierras otorgadas por el Estado a un terrateniente, pero el viaje se transforma en una verdadera caería de nativos selk'nam.

La película fue elegida para representar a Chile en los pasados Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional, y llegará por primera vez a la señal abierta este 18 de septiembre, a las 22:30 horas, en Televisión Nacional de Chile.

### Patagonia: la vida en los confines del mundo (2022)

Si te conquistan los paisajes del extremo sur del país, la serie documental Patagonia: la vida en los confines del mundo (2022) es una buena opción para maratonear en Fiestas Patrias.

Acompañado de la voz de Pedro Pascal, podrás explorar los últimos lugares vírgenes de la Patagonia sin moverte de tu casa. Gracias a esta narración, el querido actor chileno fue nominado a los premios Emmy de 2024 (realizados a inicios de este año), en la categoría de Mejor Narrador.

Los seis episodios de la docuserie están disponibles en Max.

### Hacks (2021)

Una serie que brilló en la última edición de los Premios Emmy fue Hacks (2022), una entrega que va en su tercera temporada que se consagró como la mejor comedia del año.

Protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder, la historia sigue a Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas y a Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años que se convierte en su aprendiz. Sin lugar a dudas, esta serie disponible en Max es una joya por descubrir.

### El Chacal de Nahueltoro (1969)

Si desea volver a los clásicos, esta pieza del Nuevo Cine Chileno dirigida por Miguel Littin es un imprescindible. El relato se basa en la historia real de José del Carmen Valenzuela Torres, un campesino que en 1960 asesinó a su conviviente y a los cinco hijos de esta.

Tres años después, Torres, conocido como el chacal de Nahueltoro, debe enfrentarse al pelotón de fusilamiento.

Esta cinta, protagonizada por Nelson Villagra, está disponible de forma gratuita en la cineteca en línea del Centro Cultural La Moneda.

### El pingüino (2024)

Este fin de semana largo también habrá un estreno para los seguidores del mundo de DC Studios. Se trata de El Pingüino (2024), una serie de ocho episodios que profundizará en la historia de Oswald 'Oz' Cobblepot, personaje del mundo de Batman.

El estreno de la producción protagonizada por Colin Farrell tendrá lugar este 19 de septiembre a las 22:00 horas en Chile.

### Lemebel (2019)

El próximo año se cumple una década desde el fallecimiento de Pedro Lemebel, escritor chileno, cronista y activista LGBTQ+. En medio de disputas por su herencia, conocer la biografía de este autor disruptivo en su tiempo da luces para comprender la importancia de su legado en la literatura nacional.

El documental Lemebel (2019), dirigido por Joanna Reposi –codirectora de Mon Laferte, te amo (2024)−fue galardonado con un Premio Teddy en Berlin y está disponible en Filmin. ●





La seguridad de elegir bien





► Los defensores centrales Maximiliano Falcón (Colo Colo) y Paulo Díaz (River Plate) fueron expulsados del duelo de Copa Libertadores.

# El lado B: los detalles desconocidos del tenso cara a cara entre Maxi Falcón y Paulo Díaz en el túnel del Monumental

Fue una noche polémica, en la que también hubo lienzos con burlas de los fanáticos de Colo Colo hacia los hinchas de River Plate, recordándoles su descenso en la temporada 2011.

### Christian González y Daniel Bustos

Ante más de 42 mil personas en el estadio Monumental, Colo Colo igualó 1-1 contra River Plate, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este resultado deja la serie abierta para la vuelta que se disputará en una semana más en Buenos Aires. Al menos así lo consideran en el Cacique: "La llave está completamente abierta, entre dos equipos de primer nivel. Hubo intensidad

al máximo. Los dos elencos buenos", declaró Arturo Vidal una vez finalizado el compromiso.

Pero este martes en Macul también ocurrieron muchísimas otras cosas que no alcanzaron a ser captadas por la transmisión.

### Una previa poco tranquila

La tranquilidad que tuvo River en el hotel de concentración en Santiago contrastó con la hostilidad con que sus futbolistas fueron tratados en Macul. Apenas salieron a calentar al césped comenzaron los cánticos de los hinchas albos, recordándoles una dolorosa mancha institucional a los Millonarios: "Olé olé, olé olé, el que no salta, jugó en la B". Como si fuera poco, en el sector Cordillera se tomaron varios minutos para desplegar un lienzo gigante que decía: "Este Monumental no sabe de descensos".

Luego, en la salida de los equipos a la cancha, lanzaron fuegos artificiales desde el sector de las canchas de entrenamiento y los fanáticos albos desplegaron una camiseta de Colo Colo 1991, también en el sector Cordillera.

### Falcón vs. Díaz

Durante el transcurso del compromiso, la

ovación que produjo el nombre de Pablo Solari, quien fue suplente y no ingresó, contrastó con las constantes pifias que recibió Paulo Díaz. El jugador de la Roja, al igual que el Pibe, también jugó en Colo Colo, pero en 2015, y no tuvo mayor participación en un equipo que en ese entonces era dirigido por Coto Sierra.

El ex Palestino fue uno de los grandes protagonistas sobre el final del compromiso. Al minuto 90, cuando los visitantes se disponían a servir un tiro de esquina, Falcón y Díaz se tomaron en el área. La escena acabó con ambos en el césped. Al observar esto, el juez Raphael Claus le colocó tarjeta

# El Deportivo

### Edición papel digital

### **SIGUE** ▶▶



▶ El juez brasileño Raphael Claus fue duramente criticado por la dirigencia alba.

amarilla a los dos. Sin embargo, cuando las acciones todavía no se reanudaban, el uruguayo volvió a caer al piso por un empujón del chileno. El árbitro brasileño se aburrió y los expulsó a ambos.

### Colo Colo y River movilizados para frenar la pelea

Pero la situación no terminó ahí. Los dos defensores se fueron camino al túnel diciéndose cosas y el futbolista del Cacique hasta le hizo una seña de que lo esperaría en el túnel, mientras el arquero Franco Armani intentaba alejarlos.

Esta calentura movilizó rápidamente a parte de la comitiva de Colo Colo y River Plate, quienes corrieron hasta esa zona. Los jefes de seguridad de los dos clubes intervinieron, aunque, según pudo averiguar El Deportivo, de igual forma se produjo en el túnel un duro cara a cara, con insultos y muchísima tensión entre los futbolistas, pero que al final no pasó a mayores.

Lo sucedido no es menor. En el círculo más cercano a Falcón cuentan que el uruguayo sabía que Díaz iba a ir a intentar buscar su expulsión, porque era algo que el defensor de River le dijo a Esteban Pavez en su estadía en la Roja. Lo veían propenso a caer en

### COPA LIBERTADORES CUARTOS DE FINAL

Martes Colo Colo 1-1 River Plate

Fluminense **vs.** Atlético Mineiro Botafogo **vs.** Sao Paulo

Hoy 19.00 Flamengo vs. Peñarol

provocaciones.

### De la polémica a la calma

Una vez finalizado el duelo, y con ambos planteles en los camarines, los ánimos se calmaron. En la zona de vestuarios del Monumental incluso se pudo ver a un Paulo Díaz más tranquilo, acompañado por gente de seguridad de River Plate y su familia. "No pasa absolutamente nada", dijo Mauricio Valenzuela, exrepresentante del jugador, quien lo visitó y fue consultado por este tema.

El formado en Palestino hasta se dio el tiempo para saludar afectuosamente a Fernando de Paul, quien estaba acompañado por Ramiro González, compañeros de Falcón. Por su parte, el charrúa debió asistir al doping tras el partido. Nunca más se cruzaron.

# Aníbal Mosa anuncia que el Cacique apelará la roja del defensa uruguayo: "El arbitraje fue una vergüenza"

El presidente de Blanco y Negro criticó fuertemente la labor del juez brasileño Raphael Claus: "El pisotón de Borja sobre Amor es una asquerosidad". Asimismo, adelantó que ocuparán todos los recursos para eximir al central charrúa: "Estamos estudiando las imágenes".

### Rodrigo Fuentealba

En Colo Colo no quedaron conformes. No solo por el empate conseguido ante River Plate, sino también por la actuación del juez brasileño Raphael Claus.

Ya lo había expresado el capitán de los albos, Esteban Pavez, una vez concluido el 1-1 ante los transandinos: "No me gusta hablar de los árbitros, pero acá se cobraron muchas jugadas chicas para ellos, ninguna para nosotros".

Sin embargo, el presidente del club de Pedreros, Aníbal Mosa, fue mucho más allá en sus cuestionamientos. Incluso, calificó de "vergüenza" el cometido del pito paulista.

"Esto fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Borja sobre Emiliano (Amor) es una asquerosidad. Eso es tarjeta roja en cualquier parte. Después, la expulsión de Falcón fue injusta... Eso no se ve en ninguna parte. A pesar de haber tenido a este árbitro en contra, hicimos un muy buen partido", resumió el mandamás.

Asimismo, el máximo dirigente agregó que "nosotros creemos que los árbitros no deben ser protagonistas, pero este señor jugó en contra de Colo Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero las 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó contra nosotros".

En la misma línea, el timonel del club de Macul aseguró que espera una sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol en contra de Claus, quien, según sus palabras, solo se dedicó a "echar a perder el espectáculo".

"Ojalá que Conmebol tome nota sobre esta situación. Este tipo de jueces no puede dirigir por un buen tiempo. Lo único que hace es echar a perder el espectáculo. Teníamos una cantidad de público maravilloso que se comportó de la mejor manera, todo esto se vio empeñado por un árbitro que dejó mucho que desear", advirtió Mosa.

### Apelación por Falcón

Una de las situaciones que más incomodó al mandamás de Blanco y Negro fue la expulsión de Maximiliano Falcón, uno de los jugadores clave en el esquema del técnico Jorge Almirón.

Sobre ese mismo punto, el empresario adelantó que utilizarán todos los recursos legales que existan para permitir que el zaguero uruguayo pueda jugar la vuelta en Buenos Aires.

"Hablaremos con nuestros abogados, conversaremos con ellos, quienes están estudiando las imágenes. Nosotros esperamos la posibilidad de apelar; como habrán visto, eso no es expulsión. Falcón me contó que Paulo Díaz le dijo de todo, no sabemos por qué fue esa reacción del árbitro", explicó Mosa.

En la misma línea, insistió que "haremos lo que tengamos que hacer. Esto es injusto, creemos que en este tipo de instancias importantes, como son los cuartos de final de la Copa Libertadores, tiene que haber árbitros más serios".



► Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo.

# Prensa de Argentina coincide en el dominio de Colo Colo en el partido y critica duramente a River Plate

### Los medios transandinos

fueron críticos con el juego del equipo de Marcelo Gallardo. "Se trajo un empate caliente y valioso", tituló el diario deportivo Olé; mientras que La Nación advirtió que el club de Núñez "tuvo fallas conceptuales en todas las líneas".



▶ El defensa de River Plate, Paulo Díaz, se perderá la vuelta en Buenos Aires.

### Rodrigo Fuentealba

Terminado el duelo ante Colo Colo, los medios argentinos platearon sus dudas frente al accionar de River Plate. Es cierto que se llevaron un valioso empate desde Santiago, en la ida de los cuartos de final de la Libertadores. Sin embargo, los medios coincidieron en la patente superioridad del equipo chileno.

"River sufrió, pero se trajo un empate caliente y valioso contra Colo Colo", tituló el diario deportivo Olé en la crónica principal del en-

cuentro, a la vez que resaltó que el Millonario perado". "lo supo sufrir y aguantar hasta pegar en el momento justo".

Más piadoso fue el análisis del diario Clarín, el cual concluyó en su nota principal que el cuadro de Núñez "sufrió ante un bravo Colo-Colo y rescató un empate que deja abierta la serie".

Asimismo, el periódico escribió que "el equipo de Marcelo Gallardo se quedó en el segundo tiempo (...) se sostuvo con su arquero y su línea de cuatro cuando el mediocampo fue su-

El diario La Nación fue mucho más duro en sus apreciaciones. Sin rodeos, cuestionó el trabajo del equipo de la Banda Sangre y enfatizó sobre la superioridad de los dirigidos de Jorge Almirón.

"River no tuvo resistencia ni juego, pero rescató un empate frente a Colo Colo, un durísimo adversario", encabezó la nota principal sobre el desarrollo del partido.

En la misma línea, el medio agregó que "sin dudas: jugó tan mal y fue superado en casi todo

el desarrollo, que el 1-1 rescatado en Santiago se parece a un triunfo".

A su vez apuntó que "el equipo millonario tuvo poco, casi nada de la mística copera de Marcelo Gallardo. Tuvo fallas conceptuales en todas las líneas y no perdió por la incapacidad de resolver en el área del equipo que conduce Jorge Almirón".

### Ambiente hostil

Al margen del tema deportivo, los medios también se quejaron del ambiente en el que se desarrolló el partido en la capital de Chile, donde encontraron gran resistencia.

"Contra el repetido insulto (c... de tu madre) que recibió cada uno al ser nombrado en la voz del estadio. Contra las monedas y encendedores que les tiraron en la entrada en calor (...) Contra todo y todos, en una batalla que pasó los límites y fue más que física y futbolística como se preveía, River se volvió de Santiago de Chile con sabor agridulce", reflexionó diario Olé.

Sobre el mismo punto, Clarín concordó que los argentinos "abrieron el marcador en la caldera del Monumental de Santiago de Chile, donde Colo-Colo dio batalla en un partido áspero en el césped y picante en las tribunas, colmadas por los hinchas del Cacique, que apedrearon el micro de River".

# La queja de Marcelo Gallardo contra los hinchas albos

El entrenador de River Plate asegura que la Conmebol debería tomar mayores recaudos ante la hostilidad que se genera contra los equipos visitantes en la Copa Libertadores.

### Lucas Mujica

Colo Colo y River Plate ofrecieron un intenso empate en el estadio Monumental. El partido se dio en un encendido ambiente. Algo que no le gustó del todo a Marcelo Gallardo. El DT del elenco transandino asegura que, pese a estar acostumbrados a este tipo de situaciones, se debe manejar mejor. "Esta-

mos acostumbrados en nuestra región a que la Copa Libertadores se viva de esta manera, a veces equivocadamente. A veces hostil por parte de la gente, pero porque tienen ilusión de apoyar a sus equipos. Se pasan de rosca y no hay que caer en confusiones. La organización debe tomar los recaudos necesarios", señaló el entrenador en rueda de prensa.

Sobre el partido, el Muñeco realiza un recabado análisis de lo vivido en Macul. "El sabor un poquito amargo que nos queda es no poder haber repetido en la segunda mitad algunas cosas buenas que hicimos en el primer tiempo. No tuvimos

la posibilidad de tener mayor control en el juego, pero hay que reconocer que jugamos ante un muy buen equipo, con su gente. Nos fue tomando la posesión del partido y vino el empate. Nosotros nos sostuvimos más que nada desde que no nos dañaran, eso nos terminó desdibujando en la segunda mitad", apuntó.

"Si dividimos lo que observamos en el partido, nosotros tuvimos una postura de no venir a refugiarse y a que nos manejaran el juego, eso se mostró de entrada. Tuvimos las intenciones de hacer ese partido que nos convenía a nosotros y después hay un equipo rival que también juega, que iba a perdiendo y que con el empuje de su juego y de la gente. Pero nosotros, más allá de algunas situaciones muy puntuales, no lo sufrimos al partido, no es que nos pelotearon, eso no pasó. Después sí, creo que estuvimos bien, nos faltó juego, claramente, estuvimos imprecisos. Pero hay que irse tranquilo porque la postura la tuvimos y después enfrentamos a un rival que hay que reconocer que estuvo bien, que no nos dejó crecer en la cancha", complementó.

Además, el estratega se desmarcó de las críticas al silbante Raphael Claus. "Fue un partido de Copa, a veces no se puede jugar. Se fricciona mucho, hay mucho roce,

más allá de eso creo que el árbitro estuvo bien, no tuvo mucha problemática para llevarlo, hubo jugadas al límite, pero en general lo llevó bastante bien", propuso.

Pese a no estar conforme con el desarrollo del encuentro, Gallardo valora que su equipo salió con vida de Santiago y cree que ahora están mejor aspectados que Colo Colo de cara a la revancha en Buenos Aires. "Nosotros nos enfocamos en jugar, nuestra postura fue hacer lo nuestro. Queríamos que nos nos manejen la pelota y presionar alto. Generamos ocasiones para ponernos en ventaja antes y no tuvimos efectividad. Nuestro gol tuvo que habernos dado mayor



► Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

confianza. Es normal que a veces el equipo local empuje cuando va perdiendo. No pudimos controlar el partido desde nuestra posibilidad. Creo que este es un resultado favorable para nosotros, nos vamos con un empate a definir en casa, con nuestro público"



► El mediocampista del elenco verdiblanco, Giovani Lo Celso, fue la figura del compromiso.

# El mejor regalo de cumpleaños para Pellegrini: Real Betis vuelve a ganar de la mano de Lo Celso

En un compromiso pendiente por la liga española, el elenco verdiblanco derrotó por 2-1 al Getafe con un doblete del seleccionado argentino, la gran figura del partido. Festejo para el Ingeniero, quien el lunes cumplió 71 años.

### Carlos Tapia

"Cambiemos el pasillo por un triunfo el miércoles". Esto dijo Manuel Pellegrini tras recibir un pastel de parte de la plantilla del Betis, como un gesto por su cumpleaños número 71, este pasado lunes 16. En efecto, el equipo le entregó como regalo una victoria este miércoles. En un partido pendiente de la tercera fecha de LaLiga, el equipo del DT chileno superó 2-1 al Getafe y sube en la tabla de posiciones.

El elenco bético se ponía al día en el campeonato local, lamentando la baja de William Carvalho, descartado por el resto de la temporada a causa de la rotura del tendón de Aquiles derecho. El portugués ya fue intervenido quirúrgicamente.

Con la ausencia de William, más la lesión de Isco y la partida de Nabil Fekir, se erige como nuevo dueño del mediocampo verdiblanco el argentino Giovani Lo Celso, la figura del compromiso. El ex Tottenham fue el enlace, detrás de Vitor Roque. El brasileño, cedido desde el Barcelona, se ganó el puesto de centrodelantero, aunque no estuvo muy fino.

Si fuese por justicia, el Betis debió amarrar el triunfo mucho antes. Durante el primer tiempo ya reflejó la superioridad sobre el cuadro azulón, pero la impericia en la definición atentó en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, en los 21 minutos, un contragolpe casi termina en el 1-0 de Abde. Luego, en los 32', Vitor Roque no logra empalmar bien el balón, que le quedó a Pablo Fornals y el remate lo ataja David Soria. El meta se jugaba un duelo aparte por su pasado en el Sevilla, el archirrival de los béticos.

Los pupilos del Ingeniero se fueron al descanso con el 72% de posesión de pelota y prácticamente cuadruplicaron la cantidad de pases acertados (218 contra 58). Los merecimientos se reflejaban en las estadísticas del compromiso. No obstante, la falta de definición en los metros finales no permitía festejar con anticipación.

Hacia la parte complementaria, el trámite no cambió demasiado. El manejo del balón y las ocasiones de gol fueron de los andaluces, que ya tenían en la cancha a Ricardo Rodríguez. El seleccionado suizo de raíces chilenas ingresó como lateral izquierdo, en lugar de Perraud.

Vitor Roque no tuvo su jornada más precisa. El ex Athletico Paranaense tuvo varias y no pudo acertar. En los 50', tuvo un inmejorable mano a mano, pero definió mal. Cuatro minutos después, una tijera de Diego Llorente obligó a una notable atajada de Soria. El gol estaba al caer. Era la sensación ambiental. Eso sí, a esas alturas del partido parecía una farra del Betis.

Hasta que el punto de quiebre sucede en los 59', cuando llama el VAR y se revisa una mano de Milla en el área del Getafe. El chequeo de la secuencia indica un penal claro a favor de los locales. Ejecuta Giovani Lo Celso y pone el 1-0, para darle un poco de justicia al partido. El seleccionado argentino fue la pieza más destacada del encuentro. Los mejores pasajes ofensivos del equipo pasaron por sus pies. El duelo se cerró en los 74', cuando el propio Lo Celso anota el 2-0 mediante un potente remate, que sufre un leve desvío en su trayectoria hacia el arco.

Para edulcorar el resultado, Arambarri descontó en el tiempo añadido, con un cabezazo, para el 2-1 definitivo. Este triunfo le permite al Real Betis Balompié ascender hasta la sexta posición de la tabla de la liga española, con ocho puntos en cinco partidos. Alcanza la línea del Mallorca, precisamente su próximo rival. Será nuevamente en el estadio Benito Villamarín, este lunes.

# Champions League: Manchester City no logra derribar la muralla del Inter

### En uno de los encuentros

más atractivos de la primera jornada de la Fase de Liga, ingleses e italianos empataron sin goles, reeditando la final de 2023. Haaland se quedó con las ganas de llegar a las 100 anotaciones con los Ciudadanos.

### Carlos Tapia

El segundo día de la primera jornada de la renovada Champions League 2024-2025 tenía un partido excluyente. Una de las premisas de la UEFA para justificar el cambio de formato dice relación con que la Fase de Liga contará con grandes partidos desde el comienzo (no esperar hasta las rondas de eliminación directa) y este miércoles se daba uno de ellos. A priori, el choque entre el Manchester City y el Inter de Milán concitaba la atención. Pero este choque de trenes terminó en blanco. Fue un empate 0-0 en Inglaterra.

En el Etihad Stadium, se reeditó la final de 2023, cuando el equipo de Pep Guardiola se impuso por 1-0 en Estambul, con gol de Rodri, y consiguió la primera Orejona para la institución. Era la consecución del principal objetivo del multimillonario proyecto desde que los jeques emiratíes tomaron el control. "No será una revancha de aquella final, esa fue otra historia", dijo Simone Inzaghi, el técnico de los nerazzurri, en la rueda de prensa previa.

El City, único elenco con puntaje ideal en el comienzo de la Premier League, mantuvo su propuesta tradicional de posesión, manejando el balón con paciencia para dar con espacios y así tratar de generar peligro en el arco contrario. Eso sí, en pasajes del primer tiempo, el planteo de los italianos incomodó al local. El Inter intentó contragolpear, dejando instalados arriba a Marcus Thuram y Mehdi Taremi. Inzaghi prefirió guardar a Lautaro Martínez, su hombre gol. El argentino ingresó en el segundo periodo, en lugar del francés.

El problema de los lombardos fue que no supieron aprovechar los contraataques. Fue incapaz de finalizar las jugadas en la portería de Ederson. A medida que pasaron los minutos, el City fue tomando mayor control del juego, tanto así que finalizó el lapso inicial con el 62% de la posesión. La muralla defensiva que disponía el Inter, con cinco atrás, le reducía las opciones de entrar al área



► El delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue bien marcado por la defensa itálica.

al local, lo que también no le permitía a Erling Haaland entrar en el circuito. Una de las pocas que tuvo el noruego sucedió en los 35', con un disparo que se fue desviado.

Pensando en la calidad del rival y en el hecho de jugar como visitante, el empate no le caía mal al Inter. Fue el Manchester City el que hizo el gasto. Guardiola movió piezas, incluyendo la salida de un lesionado Kevin De Bruyne (lo reemplazó Gündogan). Bernardo Silva, Foden y Grealish estaban detrás de Haaland, quien estaba clavado contra los centrales italianos. Hacia el final, entró Doku por el portugués Silva.

En una lucida jugada colectiva, Phil Foden tuvo el primero en los 69', pero su remate fue controlado por Yann Sommer. Si resultaba, era un golazo. Y el Inter casi encontró el 1-0 de contragolpe. En los 75', se lo perdió Mkhitaryan, tras un centro bajo de Dumfries, quien entró con total libertad por la franja derecha. Sobre el epílogo, un cabezazo de Gündogan acabó en las manos de Sommer. El cero era inamovible.

El partido terminó siendo ingrato para Haaland. Si el ex Borussia Dortmund marcaba, iba a convertirse en el jugador que llegaría en menos tiempo a los 100 goles con un club. Hasta antes del duelo ante el Inter, contaba con 99 en 103 encuentros. El récord todavía le pertenece a Cristiano Ronaldo, quien tardó 105 partidos para alcanzar los 100 goles en el Real Madrid, en 2012.

En otro partido del miércoles, el PSG le ganó sobre el final al debutante Girona, en el Parque de los Príncipes. Fue 1-0 para los de Luis Enrique, con la anotación en contra del portero Paulo Gazzaniga, en el minuto 90. De manera insólita, se le pasó el balón entre las piernas. Mientras que el Dortmund, último subcampeón, venció de visita al Brujas de Bélgica por 3-0. ●

Fallece Salvatore "Toto" Schillaci, histórico goleador de Italia

▶ El exdelantero Salvatore Schillaci falleció este miércoles a los 59 años.

El exdelantero de la Azzurri llevaba más de un año luchando contra un cáncer de colon.

### Lucas Mujica

Salvatore Schillaci falleció este miércoles a los 59 años. El histórico goleador italiano llevaba más de un año afectado por un cáncer de colon. Hace algunos días su situación se había agravado. Su muerte ocurrió en el hospital de Palermo, donde se encontraba desde hace un par de semanas. "Fue el héroe de Italia 90, el símbolo de aquellas Noches Mágicas que quedaron en el corazón y en la memoria de millones de fans azzurri. El mundo del fútbol está de luto por Totò. Alcanzó la cima de su carrera durante el Mundial de 1990, convirtiéndose en el má-

ximo goleador y llevando a Italia a la semifinal, que perdió en los penales ante Argentina", escribieron desde la Federación Italiana de Fútbol para recordarlo.

El nacido en Palermo, el 1 de diciembre de 1964, dejó su huella en la Juventus y el Inter de Milán con su olfato goleador y entre los títulos que luce tiene la Copa Italia y la Copa UEFA (1989–1990). Su carrera partió en Messina y el retiro lo vivió en Japón, una liga a la que partió en 1993 y donde se mantuvo hasta 1999.

En el Mundial de 1990, donde se consagró y saltó al estrellato, marcó seis goles en siete partidos. Fue una sorpresa para el balompié planetario, ya que se trataba de un nombre que no se encontraba en el radar de la época. Anotó cuatro goles de manera consecutiva frente a Uruguay, Irlanda, Argentina e Inglaterra. Recién en el tercer partido de la fase de grupos se ganaría la titularidad. Entró en el minuto 75 del primer

duelo, contra Austria reemplazando a Carnevale. Tres minutos en cancha le bastaron para darle la victoria a su selección.

"Las celebraciones incontenibles, en las que su rostro era símbolo de alegría compartida, seguirán siendo para siempre patrimonio común del fútbol italiano Totò fue un gran futbolista, un símbolo tenaz de voluntad y redención. Sabía cómo emocionar a la afición azzurri porque su fútbol olía a pasión. Y es precisamente este espíritu indomable el que lo ha hecho apreciado por todos y lo hará inmortal", señaló Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, al informar su deceso. En esa línea, dieron a conocer que en la Serie A se realizará un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha entrante.

### Su última lucha

Los últimos años de Toto fueron batallando contra el cáncer de colon. La enfermedad parecía haber retrocedido durante el 2023, este año volvió a atacar su cuerpo. Esto derivó en su internación. Un informe emitido por la clínica la Maddalena, donde se encontraba hasta la semana pasada, el martes 10 de septiembre, indicaba que el exdelantero de 59 años había sufrido una arritmia auricular. En esa línea, señalaban que la situación era: "Bien tolerada por el paciente, por lo que se inició un tratamiento farmacológico que condujo a la estabilización de la frecuencia cardíaca".

Pese a que parecía estar respondiendo a los tratamientos, una recaída de salud derivó en su fallecimiento. "Para aquellos que quieran despedirse definitivamente de Toto hoy y mañana, se habilitará una capilla funeraria en el estadio Renzo Barbera. Los horarios serán comunicados por la municipalidad de Palermo. Adiós, Toto, siempre estarás en nuestros corazones", escribió su familia mediante su cuenta de Instagram.

# La tragedia que involucra a Rogelio Delgado: es investigado por homicidio culposo

El exdefensor de la U y Colo Colo estuvo involucrado en un accidente de tránsito en Paraguay con consecuencias fatales. Será imputado por su responsabilidad en el hecho.

### Carlos González Lucay

En una lamentable situación se vio involucrado el exdefensor de Universidad de Chile y Colo Colo Rogelio Delgado. El exfutbolista paraguayo fue protagonista de un accidente automovilístico, que terminó con consecuencias fatales en su país.

De acuerdo a los medios guaraníes, la colisión terminó con una persona fallecida, razón por la cual el exmundialista será formalizado por su participación en el hecho ocurrido en las cercanías de la Conmebol en Luque.

El incidente ocurrió cuando Delgado impactó de lleno a un motorista, identificado como Lucas Hernán Algarín, y que se desempeñaba como operador de radio. Tras el suceso, de inmediato acudió el personal de emergencia para atender al joven, quien perdió la vida posteriormente en el Hospital General de Luque producto de un shock hipovolémico.

De acuerdo a la emisora Radio Uno 650 de Paraguay, la fiscal Sandra Ledesma formalizará al campeón con la U en 1994 por su participación en el hecho.

La razón por la que será procesado tiene relación con la responsabilidad que tuvo, ya que el malogrado motociclista tenía la preferencia para cruzar en una especie de rotonda, la que no fue respetada. "En preferencia iba el motociclista; estamos terminando de subir la imputación al sistema, ya por el hecho de homicidio culposo. Estuvo presente gente del seguro de esta persona y sabemos que nadie sale de su casa con ganas o intención de provocar la muerte de alguien", explicó la persecutora.

"Por el impacto se puede notar que el conductor del automóvil (tipo combi) no tomó las precauciones para salir y lastimosamente terminó en este accidente fatal", agregó.

De acuerdo a la legislación paraguaya, una de la posibilidades es llegar a un acuerdo entre las parte para que la causa se extinga. Cabe señalar que a Delgado, de 64 años, se le practicó el alcotest, el cual salió negativo.

### Campeón con la U

Como futbolista, Rogelio Delgado tuvo una destacada trayectoria, donde fue ídolo de Olimpia, club con el que ganó siete títulos de Primera División, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y una Copa Interamericana. Luego, defendió con mucho éxito la camiseta de Independiente de Avellaneda, donde fue campeón en la temporada 1988-89. Además, representó a Paraguay en el Mundial de México 1986.

En 1992 recaló en Universidad de Chile, donde fue puntal del equipo que ganaría el título de 1994, tras 25 años sin ser levantar la copa. Sin embargo, tuvo una polémica salida de los azules para después recalar en Colo Colo, donde finalmente acabaría retirándose tras jugar un solo partido. Posteriormente fue ayudante de Gustavo Benítez en los albos.



> Tras una polémica salida de los azules luego de ganar el título de 1994, Rogelio Delgado llegó a Colo Colo, donde finalmente acabaría retirándose tras jugar un solo partido.



▶ Miami Heat envió un comunicado para rechazar las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

# NBA: Miami Heat se lanza contra Donald Trump tras sus dichos sobre la comunidad haitiana

### La escuadra de baloncesto

estadounidense rechazó los dichos del candidato republicano, quien había señalado que en Springfield los ciudadanos del país centroamericano se están comiendo las mascotas de los norteamericanos.

### Lucas Mujica

La polémica de Donald Trump y la comunidad haitiana en Estados Unidos llega al mundo del deporte. El expresidente y candidato republicano prometió "deportaciones masivas" de migrantes del país centroamericano desde el estado de Ohio, días después de haber hecho eco del rumor esparcido en redes sociales en el que se afirma que los migrantes haitianos se comen a las mascotas de los residentes de la ciudad de Springfield.

"Haremos grandes deportaciones desde Springfield, Ohio", ha subrayado Trump durante una rueda de prensa en California, donde ha afirmado que los migrantes están "destruyendo la forma de vida" estadouni-\*

dense. Tras lo sucedido, el alcalde de Springfield, Rob Rue, pidió a los políticos rebajar sus palabras, que solo han provocado un "giro negativo en la ciudad".

Ahora, las declaraciones del exmandatario llegan a la NBA. Esto, porque Miami Heat envió un comunicado para rechazar las declaraciones de Trump. "El *staff* del club, al igual que Miami, es una mezcla diversa y brillante de vibrantes culturas, incluidos varios miembros de la comunidad haitiana", establecen en la misiva.

"La falsa narrativa que los rodea es hiriente y ofensiva, y tristemente hizo que gente inocente sea blanco de discursos de odio y amenazas físicas. Nuestros empleados, fanáticos y amigos haitianos merecen algo mejor. Juntos nos mantenemos fuertes", gregan.

Después de los dichos de Trump, el Gobierno de Haití desestimó las acusaciones. "No solo expresamos nuestra solidaridad, sino que también mandamos una señal clara de rechazo. Rechazamos firmemente esas afirmaciones que atentan contra la dignidad de nuestros compatriotas y que podrían poner en peligro sus vidas", expuso el Ministerio de los Haitianos Residentes en el Extranjero, en un comunicado.

"Manifestamos nuestra más profunda preocupación ante las acusaciones discriminatorias emitidas por personalidades políticas estadounidenses contra nuestros compatriotas de la diáspora, en especial los que viven en Springfield, en Ohio", sostienen.